







# ITINERARIO

DHROMA

E

DELLE SUE VICINANZE.

Digitized by the Internet Archive in 2016

# ITINERARIO DI ROMA

# E DELLE SUE VICINANZE

COMPILATO

SECONDO IL METODO DI M. VASI

DA

# A. NIBBY

PUBBLICO PROFESSORE DI ARCHEOLOGIA NELL' UNIVERSITA' DI ROMA.

Terzn Edizione.

TOMO PRIMO

ROMA 1830.

TIPOGRAFIA AURELJ

Presso Luigi Nicoletti via del Babuino n.º 122.



# AVVERTIMENTO

#### AL LETTORE.

It in da quando vivea Mariano Vasi primo compilatore di questo Itinerario, fui incaricato del suo riordinamento. e l'edizione in lingua francese, come quella in lingua italiana di quest'opera, fatta nel 1818, porta il mio nome. Allora però per riguardi dovuti all'autore vivente, credetti dover limitarmi a correggere soltanto gli errori più grossolani che si erano accumulati nelle edizioni precedenti. Mancato il Vasi, questo Itinerario non fu ristampato, se non nell'anno 1823, ma essendo stato pubblicato nell'anno 1824, porta tal data. Nel procedere a questa nuova edizione, del Vasi, il sig. Nicoletti mi prego di assumerne il carico, ed allora tanti e tali furono i cangiamenti che feci all' Itinerario proprio del Vasi, tanti gli errori, e le inesattezze che vi corressi, che se voglia eccettuarsi la divisione, ed il metodo, quella potè dirsi opera nuova. L' accoglienza favorevole che ha accompagnato quella edizione, la preserenza che ha ottenuto dai viaggiatori di tutte le nazioni sopra tanti itinerari che circolano e si riproducono giornalmente, è stata tale, che non erano ancora consumati due anni, quando il sig. Nicoletti si vide nella necessità di farne una nuova, e desiderò, che anche di questa assumessi l'incarico. Per corrispondere dal mio canto alla pubblica aspettazione raddoppiai cure e

fatiche.

A quella edizione, esaurita anche essa in due anni, succede la presente, che mi sono studiato di ridurre per quanto è possibile più esatta di tutte le precedenti. Imperciocchè nell'intervallo fra quella del 1827 e questa, scoperte molto interessanti sono state fatte nella topografia e ne' monumenti di Roma antica e nel suo circondario: altre certamente se ne faranno di giorno in giorno, poiche il Pontefice REGNAN. TE, seguendo i disegni de' suoi gloriosi predecessori Pio VII e Leone XII, fa sgombrare la parte più interessante di Roma Antica, cioè quella compresa fra il Campidoglio e l'Anfiteatro Flavio, che contiene principalmente il Foro Romano, la Via Sacra, ed una parte del Palazzo Imperiale. Quindi ogni di rivedono la luce monumenti storici che da molti secoli rimanevano sepolti, e con suddisfazione classica si calcano le stesse pietre sulle quali i grandi uomini dell'antichità hanno passeggiato. Nello stesso tempo non si trascurano punto i monumenti di già

dissepolti : vaste e necessarie riparazioni sono state eseguite nell' ammirabile Ansiteatro Flavio: ed altre se ne intraprendono per sostener le parti cadenti: il magnifico tempio di Venere e Roma sgombrato da un ammasso enorme di cementi che lo coprivano in tutta la sua estenzione di circa 2400 palmi di circonferenza, è stato anche esso riparato, ed assicuratoper sempre contro la caduta delle terre che lo dominano verso nord-est: la Basilica di Costantino conosciuta sotto la denominazione volgare e pomposa di Tempio della Pace esposta sino a questi ultimi tempi ad ogni sorta di sozzure è stata riparata e chiusa: il Giano quadrifonte presso il Foro Boario è stato sgombrato da quelle informi costruzioni che i Frangipani vi aveano eretto sopra ne' tempi della barbarie: il tempio detto della Fortuna Virile liberato già da meschine casette, che ne coprivano la parte postica, sarà fra poco piena-mente ristorato. Non sitrascurano frattanto neppure gli edificj moderni eretti nel secolo XVI dai più insigni architetti e lasciati per più di un secolo in abbandono: il tempietto eretto da Bramante sul Gianicolo, e quello del Vignola sulla via Flaminia hanno riacquistato la venustà primitiva. Queste provvidissime cure non si limitano a Ro-

ma, ma si estendono ancora per tutto lo stato di S. Chiesa, e ne fan prova le riparazioni ordinate al famoso tempio della Fortuna Prenestina, e quelle, che si stanno facendo a quel mausoleo presso di Albano, a cui il volgo dà il nome di sepolero degli Orazi e Curiazi. In tutti questi ristauri mentre si ha in iscopo solamente di riparare le parti che minacciano rovina s' imita strettamente l'antico lavoro lasciando traccie visibili che possano far distinguere la parte antica da quella che è riedificata. La munificenza però del Pontefice Re-GNANTE non si limita solo a fare sgombrare e riparare i monumenti antichi, una forte somma di danaro è assegnata dal tesoro pontificio alla disposizione dell'Emo card. Camerlengo perchè si acquistino per le pontificie raccolte del Vaticano e del Campidoglio i monumenti di Belle Arti posseduti dai privati, o da loro scoperti, che vogliansi vendere, e che si credano degni di essere conservati in Roma.

Questi acquisti cagionano frequenti traslocazioni ne'musei e nelle Gallerie pontificie: io ne ho avuto conto fino al momento della impressione di questa nuova edizione. Ho creduto di far precedere l'opera da una prefazione sulla origine di Roma, le ampliazioni, ed i recinti che ebbe, le porte, le divisio-





ni antiche e moderne, le sueistituzioni attuali, ec. Vi ho unita una serie cronologica de' fatti più importanti della storia di Roma dalla sua fondazione fino ad Augusto: a questa tien dietro quella degl'imperadori da Augusto fino alla caduta dell' impero occidentale, quella de' Pontefici da S. Pietro fino a Pio VIII. felicemente regnante, e quella degli artefici più insigni nelle arti del disegno menzionati nel corso dell'opera. Nuove vedute e nuove piante degli edificii più interessanti adornano questa nuova edizione, che spero sarà ricevuta ed accolta collo stesso favore delle precedenti, non avendo dal canto mio omesso alcuna cura per meritarlo.

# PREFAZIONE

Secondo l'opinione più comune, Roma fu fondata da Romolo discendente da Enea e dai re albani l'anno 753 avanti l'era volgare, onde oggi conta il suo 2583 anno. Dapprima non si estese oltre i confini del monte Palatino; ma dopo il ratto delle Sabine e le guerre che ne derivarono fu incluso nel recinto il monte Capitolino, e la vallata fra questo ed il Palatino, che da quel tempo divenne il Foro. Numa successore di Romolo aggiunse alla città una parte del Quirinale: Tullo Ostilio terzo re di Roma dopo aver disfatto Albalunga pose gli Albani sul Celio, c racchiuse questo monte entro le mura. Anco Marzio che gli successe, dopo aver distrutto Tellene, Ficana, e Politorio città latine ne traslocò gli abitanti sull' Aventino e riuni questo colle alla città : costrusse un ponte di legno sul Tevere che poi reso celebre dal valore di Orazio Coclite fu detto Sublicio, e una cittadella fondò sul Gianicolo: Servio Tullio compiè l'ampliazione della città col chiudervi il resto del Quirinale, il Viminale, e l'Esquilino, e provvide alle sue fortificazioni col fabbricare mura solidissime di massi quadrati di tufa, e coprire una parte del fianco orientale con un argine, il quale cominciando all'angolo estremo del Quirinale finì presso l'arco di Gallieno sull'Esquilie. Con questo ingrandi-





mento la città comprese i sette colli ed una piccola porzione del Gianicolo, ed ebbe un perimetro di circa 8 miglia, e dai sette colli che conteneva intieri che il cognome di città dei sette colli . Da Servio fino all'impero di Aureliano il recinto della città non soffri cangiamento, quantunque l'abitato di essa molto si estendesse fuori delle mura, come veggiamo oggi accadere nelle città più popolose. Aureliano però temendo qualche sorpresa per parte de'barbari si accinse alla grande opera di cingere di nuove mura la città, ma non potè compierla, essendosi soltanto finita sotto Probo che successe a Tacito, e Floriano. Se vuol credersi a Vopisco scrittore contemporaneo ebbe questo recinto circa 5omiglia di giro, perimetro che sembrerebbe affatto incredibile ed esagerato, se non si volesse riflettere alla immensa grandezza e popolazione che aver dovea la città signora dell' universo, e se dimenticar si volesse lo spazio vastissimo, che le fabbriche pubbliche occupavano, onde in molte parti difficile affatto, e quasi impossibile è trovare luogo alle case de' cittadini, quando si voglia stare al recinto odierno sulla riva sinistra del Tevere. E' però un fatto che vestigia riconosciute delle mura di Aureliano più non esistono, e che le mura attuali oltre l'essere molto più ristrette, non avendo che 16 miglia e mezzo di circonferenza mostrano per molti riflessi una epoca poste-

riore a quella di Aureliano, e la parte più antica di loro, meno i monumenti anteriori ridotti a fortificazione, è di Onorio, che ristabilì le mura della città verso l'anno 402 della era volgare. A quella epoca appartengono parecchie delle porte attuali come dallo stile e dalle iscrizioni ancora esistenti si riconosce. Sulla sponda destra del Tevere la città è cinta di mura, costrutte secondo le regole della moderna architettura militare : il Vaticano però fu chinso entro le mura nell'anno 848 e seg. da Leone IV per coprire la basilica di S. Pietro dalle scorrerie de' Saraceni. Si è di già indicato che la città attuale ha circa 16 miglia e mezzo di giro; ma solo un terzo può calcolarsi la parte abitata: il resto è ridotto a cultura, ad orti, giardini, vigne, e ville.

Dodici porte oggi sono aperte, otto sulla riva sinistra, e quattro sulla destra: sulla sinistra sono quelle dette del Popolo, Salaria, Pia, S. Lorenzo, Maggiore, S. Giovanni, S. Sebastiano, e S. Paolo: sulla destra sono la Portese, S. Pancrazio, Cavalleggieri, ed Angelica: di queste sulla riva destra, le prime due sono nel Trastevere, le altre nella città Leonina. Quattro se ne contano chiuse sulla riva sinistra, cioè la Pinciana, la Chiusa, la Metronis, e la Latina: e tre sulla riva destra nella città Leonina, dette Fabbrica, Pertusa, e Castello.

Il fiume Tevere traversa la città da nord a sud, e facilità il trasporto dei viveri, e delle mercanzie. Per passare da una parte all'altra della città, esistono sul Tevere quattro ponti di pietra denominati, S. Angelo, Sisto, Quattro Capi, e S. Bartolomeo: oltre questi veggonsi gli avanzi di tre altri ponti oggi rovinati, cioè Vaticano, Palatino, ed Emilio o Sublicio.

Augusto divise Roma in quattordici Regioni che dopo la traslazione dell' impero trovansi dette Porta Capena, Cælimontana, Isis et Serapis, Via Sacra, Esquilina, Alta Semita, Via Lata, Forum Romanum, Circus Flaminius, Palatium, Circus Maximus, Piscina Publica, Aventina, e Transtyberina. Oggi è divisa anche in quattordici quartieri, chiamati Rioni, nome derivante dall' antico Regiones : essi si appellano Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, S. Eustachio, Pigna, Campitelli, S. Angelo, Ripa, Trastevere, e Borgo. Gli abitanti ascendono a circa centoquarantadue mila oltre quattro mila Ebrei .

Si può dire che Roma per la sua posizione fisica e morale sia il centro delle arti. Perciò la Francia, ed altri Governi stranieri vi mantengono Accademie, e giovani pensionati per studiare le Belle Arti. Il Governo Pontificio stesso, che ne fu sempre il promotore, ha stabilito una università, o per dir meglio un' Accademia per coloro che vogliono darsi ad un tale studio. L'accademia di S. Luca, che prima non era se non una società di artisti, come le società letterarie, è stata recentemente formata per l'istruzione della gioventù. Sono state create scuole elementari e superiori, di Pittura, Scultura, ed Architettura; alle quali vennero aggiunte le scuole accessorie di Anatomia, Prospettiva, e Mitologia. Queste scuole sono aperte tutti giorni eccettuate le feste, e le vacanze,

ed ognuno può intervenirvi.

Circa gli stabilimenti letterari, l'Università della Sapienza è stata ampliata, e convenientemente dotata dal pontefice Leone XII gran promotore delle scienze e delle arti. Oltre questa havvi il Collegio Romano de' Gesuiti, il Collegio di Propaganda Fide per le nazioni orientali, i Collegi Ghislieri, Nazzareno, Clementino, Pamfilj, e Capranica; un'Accademia Cattolica, dove si trattano soggetti teologici e filosofici; l'Accademia de' Lincei per le scienze esatte, la medicina e la fisica; l'Accademia di Archeologia per le antichità, e la filologia; e l'Accademia degli Arcadi per la letteratura, la lingua, e poesia italiana.

Le manifatture principali di Roma sono gli oggetti di belle arti: sculture, pitture, mosaici, camei, medaglie, e stampe. Vi si fa pure qualche commercio di seta,

panni, perle, corde armoniche, e co-rone.

Abbondano in Roma le opere pie, oltre gli stabilimenti di questa natura formati dalle varie nazioni. Fra queste meritano di essere citati il grande ospedale di S. Spirito per ogni sorta di malattie, compresivi gli ospizj degli esposti, e de' pazzi; quello di S. Giacomo degl' incurabili per le piaghe e mali venerci; quello della Consolazione per le ferite; quello di S. Giovanni Laterano per le donne malate; quello di S. Gallicano per le malattie cutance ; e finalmente quello di S. Rocco per le partorienti. Vi sono pure parecchie case di reclusione, e conservatori per i poveri, fra i quali i più notabili sono, il grande ospizio di S. Michele a Ripa per i giovanetti, e le zitelle orfane e per i vecchi; il conservatorio delle Mendicanti per le zitelle orfane; la casa degli Orfani; e finalmente un gran Reclusorio per gli accattoni detto la Pia Casa d'Industria.

Benchè questa città non possa dirsi così fornita di luoghi per divertimento, come altre capitali d'Italia e di Oltremonti, pure ha un ansiteatro, dove si fanno giostre, e fuochi artisiciali durante la state; tre grandi teatri detti di Alibert, Argentina, e Tordinona; un teatro di commedie e di musica, detto della Valle, ed i piccoli teatri di Capranica, Pace, e Pallacorda.

Siccome Roma è il centro della religione cattolica, e la sede del Capo visibile
della Chiesa, vicario di Gesù Cristo, quindi è che le cerimonie religiose vi si fanno
col più gran lustro, e colla maggior maestà. Niuna città infatti può vantarsi di
celebrar funzioni che possano eguagliare
quelle di Natale e della Settimana Santa,
la processione del Corpus Domini, e la
festa dei Ss. apostoli Pietro, e Paolo, aì

28 e 29 di Giugno.

Questi sono gli oggetti, che attirano a Roma tanti forastieri, e di ogni rango; gli uni vi vengono per le memorie e ceremonie religiose, gli altri per contemplare le rarità antiche, e moderne, e per perfezionarsi nelle arti, poichè in Roma si trovano i modellì, e gli originali perfetti di pittura, scultura, ed architettura, ec. Finalmente Roma è il luogo più proprio, nel quale si possa menare una vita piacevole, istruttiva, e tranquilla, che è sì difficile di trovare altrove.

# CRONOLOGIA

#### DE' FATTI PIU' IMPORTANTI

#### DELLA STORIA DI ROMA

Dalla sua fondazione fino alla morte di Augusto.

| DiRo | m.Av. | P.F.V.                                        |
|------|-------|-----------------------------------------------|
| 1    | 753   |                                               |
|      | 700   | te Palatino .                                 |
| 4    | 749   | Ratto delle Sabine .                          |
| 4    | 745   | Il monte detto allora Tarpeio e               |
|      | 140   | poscia Capitolino è chiuso                    |
|      |       | in Roma.                                      |
| 39   | 714   | Numa Pompilio sul trono .                     |
| 83   | 670   | Tullo Ostilio fatto re.                       |
| 88   | 665   | Albalonga distrutta. Il monte                 |
| 0.0  | 000   | Celio aggiunto alla città                     |
| 114  | 639   | Celio aggiunto alla città.<br>Anco Marzio re. |
| 125  | 628   | L'Aventino cinto di mura.                     |
| 134  | 619   | Ostia fondata.                                |
|      | 614   | Tarquinio Prisco sale sul trono.              |
| 139  |       |                                               |
| 154  | 599   | Circo Massimo .                               |
| 175  | 578   | Servio Tullio succede a Tarqui-               |
|      | 500   |                                               |
| 190  | 563   | Nuovo recinto di Roma; il Qui-                |
|      |       | rinale, il Viminale, e l'E-                   |
|      |       | squilino compresi nella cit-                  |
|      | 559   | tà .                                          |
| 200  | 553   | Primo lustro.                                 |
| 214  | 539   | Confederazione fra i Romani e i               |
|      |       | Latini . Tempio di Diana                      |
|      |       | eretto a spese communi de'                    |
|      | 597   | confederati sull' Aventino.                   |
| 19   | 534   | Morte di Servio . Tarquinio                   |
| .21  | F     | Superbo invade il trono .                     |
| 234  | 519   | Circo e Gloaca Massima com-                   |
|      |       | piute. * 6                                    |

| -    |      |                                                           |
|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 242  | 511  | Tempio di Giove Capitolino.                               |
| 243  | 510  | Morte di Lucrezia. Espulsione<br>de' re. Fondazione della |
| *,   |      | de' re. Fondazione della                                  |
|      |      | Repubblica.                                               |
| 244  | 509  | Morte di L. Giunio Bruto con-                             |
| 100  | ~    | sole.                                                     |
| 246  | 507  | Orazio Coclite . Muzio Scevola.                           |
| 257  | 496  | Vittoria del Dittatore Postumio                           |
|      |      | sopra i Latini al lago Re-<br>gillo. Morte di Tarquinio   |
|      |      | a Cuma.                                                   |
| 259  | 494  | Prima ritirata del popolo al mon-                         |
| 209  | 494. | te Sacro. Menenio Agrippa.                                |
| 262  | 491  | Coriolano esiliato.                                       |
| 265. | 488  | Veturia e Volumnia placano                                |
|      |      | Coriolano. Tempio della                                   |
|      |      | Fortuna Muliebre.                                         |
| 276  | 477. | I 300 Fabii uccisi presso il Cre-                         |
| €Dir |      | mera                                                      |
| 301  | 452  | Decemviri.                                                |
| 302  | 450  | Leggi delle XII tavole stabilite.                         |
| 304  | 449  | Morte di Virginia. Abolizione del Decemvirato.            |
| 308  | 1.15 | Primi Tribuni Militari.                                   |
| 314  | 445- | Cincinnato dittatore. Morte di                            |
| 514  | 439  | Spurio Melio, ucciso da                                   |
|      |      | Servilio Ahala.                                           |
| 357  | 306  | Presa di Veii .                                           |
| 363  | 390  | Roma incendiata dai Galli, e-                             |
|      | J    | ristabilita da Camillo .                                  |
| 370  | 383  | Supplizio di Marco Manlio Ca-                             |
|      |      | pitolino .                                                |
| 387  | 366  | Pretura . Edili Curuli .                                  |
| 388  | 365  | Gamillo muore di peste.<br>Guerra contro i Sanniti.       |
| 410  | 343  | Guerra contro i Sanniti.                                  |
| 413  | 340  | Publio Decio Mus si sagrifica                             |
|      |      | per la patria nella guerra                                |
|      |      | latina.                                                   |

| -           |     |                                                     |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 415         | 338 | I Rostri sono eretti.                               |
| 432         | 321 | Disfatta alle Forche Caudine.                       |
| 441         | 312 | Censura di Appio Claudio il Cie-                    |
| LL          |     | co.                                                 |
| 473         | 280 | Guerra contro Pirro.                                |
| 474         | 279 | Publio Decio Mus rinnova l'e-                       |
|             |     | sempio dell'avo nella guer-                         |
|             | _   | ra sannitica.                                       |
| 478         | 275 | Curio trionfa di Pirro.                             |
| 487         | 266 | L'Italia dipendente da Roma.                        |
| 489         | 264 | Prima guerra punica.                                |
| 5.11        | 242 | Vittoria di Cajo Lutazio alle                       |
|             |     | isole Egadi. Fine della pri-                        |
|             |     | ma guerra punica. La Si-<br>cilia ceduta ai Romani. |
| 522         | 182 | La Sardegna ridotta in provin-                      |
| 522.        | 201 | cia romana. Conquista                               |
|             |     | della Corsica.                                      |
| 535         | 218 | Seconda guerra punica.                              |
| 537         | 216 | Battaglia di Canne.                                 |
| 552         | 201 | Fine della seconda guerra pu-                       |
|             |     | nica .                                              |
| <b>5</b> 63 | 190 | Disfatta di Antioco.                                |
| 5.69        | 184 | Censura di Catone . Basilica                        |
|             |     | Porcia.                                             |
| 570         | 183 | Morte di Annibale                                   |
| 572         | 181 | Legge Annale.                                       |
| 5.82        | 171 | Guerra macedonica contro Per-                       |
| KOG         | .6- | Seo 'Enjoy for di Lucio Familio Decla               |
| 586<br>606  | 167 | 'Trionfo di Lucio Emilio Paolo                      |
| 620         | 147 | Cartagine distrutta.                                |
| 020         | 100 | Numanzia conquistata. Tibe-<br>rio Gracco.          |
| 632         | 121 | Morte di Cajo Gracco.                               |
| 647         | 106 | Giugurta fatto prigione.                            |
| 662         | 91  | Guerra sociale, o italica.                          |
| 665         | 88  | Mario e Silla.                                      |
| 667         | 86  | Mario muore console per la set-                     |
| -           |     | tima volta .                                        |
|             |     |                                                     |

| 670 | 83                                      | Incendio del Campidoglio.       |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 672 | 81                                      | Silla Dittatore.                |
| 675 | 78                                      | Morte di Silla .                |
| 678 |                                         | Cicerone Questore in Sicilia.   |
| 69o | $\begin{array}{c} 75 \\ 63 \end{array}$ | Congiura di Catilina.           |
| 693 | 60                                      | Primo Triumvirato.              |
| 695 | 58                                      | Cicerone in esilio .            |
| 696 | 57                                      | Teatro di Pompeo.               |
| 700 | 53                                      | Morte di Crasso .               |
| 704 | 49                                      | Cesare e Pompeo.                |
| 705 | 48                                      | Battaglia di Farsalo . Morte di |
| 1   |                                         | Pompeo.                         |
| 706 | 47                                      | Dittatura di Cesare.            |
| 709 | 44                                      | Morte di Cesare.                |
| 710 | 43                                      | Secondo Triumvirato . Morte     |
| •   |                                         | di Cicerone.                    |
| 720 | 33                                      | Edilità di Agrippa.             |
| 722 | 3 4                                     | Pugna Aziaca.                   |
| 726 | 27                                      | Tempio di Apollo Palatino.      |
| Er  | a Volg                                  | and the second                  |

14 Morte di Augusto. 767

## CRONOLOGIA

#### DEGL' IMPERATORI ROMANI

DALLA MORTE DI AUGUSTO FINO ALLA CADUTA DELL' IMPERO OCCIDENTALE .

## Anni dell'era Volgare.

- 14 Tiberio.
- 37 Caligola.
- 41 Claudio .
- 54 Nerone.
- 68 Galba.
- 60 Ottone. Vitellio.
  - Vespasiano.
- 79 Tito. 81 Domiziano.
- of Nerva.
- 98 Trajano.
- 117 Adriano.
- 138 Antonino Pio.
- 16: Marco Aurelio, e Lucio Vero.
- 180 Commodo.
- 103 Pertinace. Didio Giuliano. Settimio Severo.
- 198 Antonino Caracalla, e Geta suo fratello. 217 Macrino. 218 Elagabalo.

- 222 Alessandro Severo.
- 235 Massimino I.
- 237 Gordiano I. e Gordiano II. Massimo e Balbino.
- 238 Gordiano III. 244 Filippo col figlio.
- 249 Decio. 251 Gallo e Volusiano.
- 253 Emiliano. Valeriano.

Gallieno . 268 Claudio II. 270 Aureliano. 275 Tacito e Floriano . 276 Probo . 282 Caro. 283 Carino, e Numeriano. 284 Diocleziano . 286 Massimiano. 305 Costanzo Cloro, e Massimiano Galerio. 306 Costantino Magno. Massenzio . 308 Massimino II. Licinio . 337 Costantino II. Costanzo e Costant 361 Giuliano. 363 Gioviano. 364 Valentiniano I. e Valente. 367 Graziano. 375 Valentiniano II. 379 Teodosio I. 383 Arcadio . 303 Onorio. 402 Teodosio II. Costanzo II. 421 425 Valentiniano III. 450 Marciano . 455 Avito. 457 Majoriano e Leone . 461 Libio Severo . 467 Antemio . Olibrio. 472

473 Glicerio .

Nepote e Zenone. 474

Romolo, o Augustolo, il quale detronizzato da Odoacre re degli Eruli nell'anno 476 fu l'ultimoimperatore d'Occidente.

## CRONOLOGIA

#### DEI PONTEFICI ROMANI

Da S. Pietro fino al regnante Pto VIII. coll'anno della loro elezione.

Era Volg. Anno

> 54 S. Pietro di Bethsaide in Galilea stabilisce la sede in Roma.

65 Lino Toscano.

78 Cleto, o Anacleto Ateniese.

of Clemente I Romano. of Evaristo Greco.

108 Alessandro I Romano.

119 Sisto I Romano.

128 Telesforo Greco.

139 Igino Ateniese.

142 Pio I d'Aquileja.

157 Aniceto Siro. 168 Sotere della Campania.

177 Eleuterio Greco.

193 Vittorio I Africano.

202 Zefirino Romano. 218 Callisto I Romano.

223 Urbano I Romano.

230 Ponziano Romano.

235 Antero Greco.

236 Fabiano Romano.

250 Cornelio Romano. 252 Lucio I da Lucca.

253 Stefano I Romano.

257 Sisto II Ateniese.

259 Dionisio Greco.

269 Felice I Romano.

275 Eutichiano Toscano.

283 Cajo Dalmata.

206 Marcellino Romano.

308 Marcello I Romano.

310 Eusebio Greco. Melchiade Africano.

314 Silvestro I Romano.

336 Marco Romano.

337 Giulio I Romano.

352 Liberio Romano.

366 Damaso I Spagnuolo.

385 Siricio Romano.

398 Anastasio I Romano.

for Innocenzo I Albanese.

417 Zosimo Greco.

418 Bonifacio I Romano. 422 Costantino I Campano.

432 Sisto III Romano.

440 Leone 1 il Grande, Toscano.

461 Ilaro Sardo.

468 Simplicio Tiburtino.

483 Felice II o III Romano. 492 Gelasio I Africano.

496 Anastasio II Romano.

498 Simmaco Sardo.

514 Ormisda Frusinate.

523 Giovanni I Toscano. 526 Felice III o IV Sannita.

530 Bonifacio II Romano.

532 Giovanni II Romano.

535 Agapito I Romano. 536 Silverio della Campania.

538 Vigilio Romano.

555 Pelagio I Romano.

560 Giovanni III Romano.

574 Benedetto I Romano. 578 Pelagio II Romano.

500 Gregorio I il Grande, Romano.

604 Sabiniano Blerano.

607 Bonifacio III Romano.

608 Bonifacio IV Marso. 615 Deusdedit Romano.

619 Bonifacio V Napolitano.

| 625 | Onorio | Ι | Campano. |
|-----|--------|---|----------|
|     |        |   | L.       |

640 Severino Romano. Giovanni IV Dalmata.

641 Teodoro I Greco.

649 Martino I da Todi.

655 Eugenio I Romano. 657 Vitaliano da Segui:

672 Adeodato Romano.

676 Dono I Romano.

678 Agatone Siculo.

682 Leone II Siculo.

684 Benedetto II Romano.

685 Giovanni V Siro. 686 Conone Siculo.

687 Sergio I Siro.

701 Giovanni VI Greco. 705 Giovanni VII Greco.

708 Sisinnio Siro. Costantino Siro.

715 Gregorio II Romano.

731 Gregorio III Siro.

741 Zaccaria Greco.

752 Stefano II Romano.

757 Paolo I Siculo.

768 Stefano III Siculo.

772 Adriano I Romano. 705 Leone III Romano.

816 Stefano IV Romano.

817 Pasquale I Romano.

824 Eugenio II Romano. 827 Valentino Romano.

Gregorio IV Romano.

844 Sergio II Romano. 847 Leone IV Romano.

855 Benedetto III Romano.

858 Niccolò I Romano.

867 Adriano II Romano.

872 Giovanni VIII Romano.

882 Martino II Tescano.

| *AV                                             | 1 Oronorogia ac 2 ap                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 884                                             | Adriano III Romano.<br>Stefano V Romano.<br>Formoso Romano.<br>Bonifacio VI Romano.                                                                               |
| 885                                             | Stefano V Romano.                                                                                                                                                 |
| 891                                             | Formoso Romano.                                                                                                                                                   |
| 896                                             | Bonifacio VI Romano.                                                                                                                                              |
|                                                 | Stefano VI Romano.                                                                                                                                                |
| 897                                             | Romano Toscano.                                                                                                                                                   |
| 898                                             | Teodoro II Romano.                                                                                                                                                |
|                                                 | Giovanni IX Tiburtino .                                                                                                                                           |
| 900                                             | Benedetto IV Romano.                                                                                                                                              |
| 903                                             | Leone V Ardeatino.                                                                                                                                                |
| ,                                               | Cristoforo Romano.                                                                                                                                                |
| 904                                             | Sergio III Romano.                                                                                                                                                |
| 911                                             | Anastasio III Romano .                                                                                                                                            |
| 913                                             | Landone Sabino.                                                                                                                                                   |
| 914                                             | Giovanni X Ravennate.                                                                                                                                             |
| 928                                             | Leone VI Romano.                                                                                                                                                  |
| 929                                             | C' VT D                                                                                                                                                           |
| 931<br>936                                      | Loone VII Romano,                                                                                                                                                 |
| 930                                             | Stefano VIII Todacco                                                                                                                                              |
| 9 <sup>3</sup> 9<br>9 <sup>4</sup> <sup>2</sup> | Mantino III Romano                                                                                                                                                |
| 946                                             | Aganito II Romano                                                                                                                                                 |
| 956                                             | Giovanni XII Romano                                                                                                                                               |
| 954                                             | Leone VII Romano. Stefano VIII Tedesco. Martino III Romano. Agapito II Romano. Giovanni XII Romano. Leone VIII Romano. Giovanni XIII Romano. Benedetto VI Romano. |
| 965                                             | Giovanni XIII Romano.                                                                                                                                             |
| 972                                             | Benedetto VI Romano.                                                                                                                                              |
| 974                                             |                                                                                                                                                                   |
| 975                                             | Benedetto VII Romano. Giovanni XIV Italiano.                                                                                                                      |
| <b>Q</b> 83                                     | Giovanni XIV Italiano .                                                                                                                                           |
| 985                                             | Giovanni XV Romano.                                                                                                                                               |
|                                                 | Giovanni XV Romano.<br>Giovanni XVI Romano.                                                                                                                       |
| 996                                             | Gregorio V Romano.<br>Silvestro II d'Auvergne.                                                                                                                    |
| 999                                             | Silvestro II d' Auvergne.                                                                                                                                         |
| 999                                             | Giovanni XVII Romano.                                                                                                                                             |
|                                                 | Giovanni XVIII Romano.                                                                                                                                            |

Giovanni XVIII Romano.

1009 Sergio IV Romano.

1012 Benedetto VIII Romano.

1024 Giovanni XIX Romano.

1033 Benedetto IX Romano.

1046 Gregorio VI Romano .

1047 Clemente II Sassone. 1048 Damaso II Bavaro.

1049 Leone IX Alemanno. 1055 Vittore II Alemanno.

1057 Stefano X Lorenese. 1058 Niccolò II Borgognone. 1061 Alessandro II Milanese.

1073 Gregorio VII Toscano. 1086 Vittore III Beneventano.

1088 Urbano II di Lagery. 1099 Pasquale II Toscano. 1118 Gelasio II Gaetano.

1119 Calisto II Borgognone. 1124 Onorio II Bolognese. 1130 Innocenzo II Romano.

1143 Celestino II Toscano. 1144 Lucio II Bolognese. 1145 Eugenio III Pisano.

1145 Eugenio III Pisano. 1150 Anastasio IV Romano.

1154 Adriano IV Breakspeare, Inglese.

1159 Alessandro III Senese.

1185 Urbano III *Crivelli*, Milanese. 1187 Gregorio VIII Beneventano.

Clemente III Romano.

1198 Innocenzo III Conti, di Anagni. 1216 Onorio III Savelli, Romano.

1227 Gregorio IX Conti, di Anagni.

1241 Celestino IV Milanese .

1243 Innocenzo IV Fieschi, Genovese. 1254 Alessandro IV Conti, di Anagni.

1261 Urbano IV di Troves .

1264 Clemente IV Foucauld, di Linguadoca.

127 i Gregorio X Piacentino. 1276 Innocenzo V Savojardo.

Adriano V Fieschi, Genovese. Giovanni XX o XXI Portoghese. 1277 Niccolò III Orsini, Romano.

1281 Martino IV di Montpincé.

1285 Onorio IV Savelli, Romano. 1287 Niccolò IV Ascolano.

1292 Gelestino V Napolitano . 1294 Bonifacio VIII *Caetani* , Anagnino .

1303 Benedetto XI Boccasini, Trivigiano. 1305 Clemente V de Gouth, Guascone. 1316 Giovanni XXII d' Euse, del Quercy.

1334 Benedetto XII Fournier, del paese di Foix.

13/12 Clemente VI Limosino. 1352 Innocenzo VI Limosino.

1362 Urbano V de Grimoard de Grissac del Gevaudan.

1370 Gregorio XI Limosino.

1378 Urbano VI Prignani, Napolitano. 1389 Bonifacio IX Tomacelli, Napolitano. 1404 Innocenzo VII Meliorati, Abbruzzese.

1406 Gregorio XII Corario, Veneziano. 1400 Alessandro V Filargo, Cretese.

1410 Giovanni XXIII Cossa, Napolitano. 1417 Martino V Colonna, Romano.

1431 Eugenio IV Condolmera, Veneziano. 1447 Niccolò V di Sarzana. 1455 Calisto III Borgia, Spagnuolo. 1458 Pio II Piccolomini, Senese. 1464 Paolo II Barbo, Veneziano.

1371 Sisto IV della Rovere, di Savona.

2484 Innocenzo VIII Cibo di Melfi, Genovese. 1492 Alessandro VI Lenzoli-Borgia, Spagnuolo.

1503 Pio III Tedeschini-Piccolomini, Senese. Giulio II della Rovere, di Savona.

1513 Leone X Medici, Fiorentino.

1522 Adriano VI Florent, Olandese . 1523 Clemente VII Medici, Fiorentino.

1534 Paolo III Farnese, Romano.

1550 Giulio III Giocchi del Monte, Romano.

1555 Marcello II Cervino, di Fano. Paolo IV Caraffa, Napolitano.

1559 Pio IV Medichini, Milanese.

1566 Pio V Ghislieri, Ligure.

1572 Gregorio XIII Buoncompagni, Bologuese. 1585 Sisto V Peretti, della Marca di Ancona.

1590 Urbano VII Castagna, Genovese.

Gregorio XIV Sfrondati, Cremonese. 1591 Innocenzo XI Facchinetti, Bolognese.

1592 Clemente VIII Aldobrandini, Fiorentino. 1605 Leone XI Medici d Ottojano. Fiorentino.

Paolo V Borghese, Senese.

1621 Gregorio XV Ludovisi, Bolognese. 1623 Urbano VIII Barberini, Fiorentino.

1644 Innocenzo X Pamfili, Romano.

1655 Alessandro VII Chigi, Senese. 1667 Clemente IX Rospigliosi, Toscano,

1670 Clemente X Altieri, Romano. 1676 Innocenzo XI Odescalchi, Milanese.

1689 Alessandro VIII Ottoboni, Veneziano. 1691 Innocenzo XII Pignattelli, Napolitano.

1700 Clemente XI Albani, dell'Urbinate. 1721 Innocenzo XIII Conti, Romano.

1724 Benedetto XIII Orsini, Romano. 1730 Clemente XIII Corsini, Fiorentino.

1740 Benedetto XIV Lambertini, Bolognese. 1758 Clemente XIII Rezzonico, Veneziano.

1769 Clemente XIV Ganganelli, di S. Angelo in Vado.

1775 Pio VI Braschi, Cesenate.

1800 Pio VII Chiaramonti, Cesenate. 1823 Leone XII de' Conti della Genga.

1829 Pro VIII Castiglioni felicemente regnante, nato in Cingoli il 20 novembre 1761, esaltato al pontificato in Roma il 31 marzo 1829, coronato il 5 aprile dello stesso anno.

### CATALOGO CRONOLOGICO

DEGLI

#### ARTISTI PIU' CELEBRI

MENZIONATI IN QUEST' OPERA .

#### PITTORI.

| Nascita                                  | Morte |
|------------------------------------------|-------|
| 1230 Cimabue, Fiorentino.                | 1300  |
| 1276 Giotto di Bondone, Fiorentino.      | 1336  |
| 1401 Masaccio, Fiorentino.               | 1442  |
| 1421 Gentile Bellini, Veneziano.         | 1500  |
| 1424 Giovanni Bellini, Veneziano.        | 1514  |
| 1430 Andrea Mantegna, Padovano.          | 1505. |
| 1446 Pietro Vannucci detto il Perugi-    |       |
| no di città della Pieve.                 | 1524  |
| 1452 Leonardo da Vinci della Toscana.    | 1519  |
| 1454 Bernardino Pinturicchio, Perugino.  | 1513  |
| 1469 Fr. Bartolomeo da S. Marco, Fio-    |       |
| rentino.                                 | 1517  |
| 1471 Alberto Duro Nuremberghese.         | 1528  |
| 1474 Michelangelo Buonarroti, Fiorenti-  |       |
| no.                                      | 1564  |
| 1477 Tiziano Vecelli, Veneziano.         | 1576  |
| 1478 Giorgio Barbarelli detto il Gior-   | 1     |
| gione di Castelfranco.                   | 1511  |
| 1479 Gio. Antonio Razzi di Vercelli det- |       |
| to il Sodoma.                            | 1554  |
| 1480 Baldassarre Peruzzi, Senese.        | 1536  |
| 1481 Benvenuto Tisi detto il Garofalo,   |       |
| Ferrarese.                               | 1559  |
| 1483 Raffaele Sanzio, d'Urbino.          | 1520  |
| 1484 Gio. Antonio Licinio, detto il Por- |       |
| denone Veneziano.                        | 1540, |

| -     |                                     |        |
|-------|-------------------------------------|--------|
| Naso  | cita                                | Morte  |
|       | Sebastiano dal Piombo, Veneziano.   | 1547   |
|       | Gio. Francesco Penni, detto il Fat  | - ''   |
|       | tore Fiorentino.                    | 1528   |
| 1488  | Andrea del Sarto, Fiorentino.       | 1530   |
| 1490  | Francesco Primaticcio Bolognese.    | 1570   |
| 1402  | Giulio Pippi detto Giulio Romano.   | 1546   |
|       | Antonio Allegri, da Correggio.      | 1534   |
| 1 494 | Maturino, Fiorentino.               | 1528   |
| 1404  | Giovanni Nanni, Udinese.            | 156 t  |
| 1495  | Polidoro Galdari, di Caravaggio.    | 1542   |
| 1500  | Pietro Buonaccorsi, Tos cano, detto |        |
|       | Pierin del Vaga.                    | 1547   |
| 1500  | Daniele Ricciarelli, da Volterra.   | 1557   |
|       | Giacomo Palma, detto il Palme       | a      |
|       | Vecchio, Veneziano.                 | 1568   |
| 1501  | Angelo Bronzino, Toscano.           | 1570   |
|       | Giacomo da Bassano.                 | 1592   |
| 1510  | Francesco Salviati, Fiorentino.     | 1 563. |
| 1512  | Giacomo Robusti, detto il Tinto-    |        |
|       | retto, Veneziano.                   | 1594   |
| 1512  | Giorgio Vasari, Aretino.            | 1574   |
|       | Federico Barocci, Urbinate.         | 1612   |
| 1528  |                                     |        |
|       | nel Bresciano.                      | 1590   |
|       | Taddeo Zuccari, d'Urbino.           | 1566   |
| 1532  | Paolo Caliari, detto Paolo Vero-    |        |
|       | nese da Verona.                     | 1588   |
| 1543  | Federico Zuccari, Urbinate.         | 1609   |
| 1544  | Giacomo Palma, detto Palma i        |        |
|       | Giovane, Veneziano.                 | 1626   |
| 1550  | Scipione Pulsone, detto Scipion     |        |
| ~ ~   | Gaetano, da Gaeta.                  | 1588   |
| 1550  | Domenico Passignani, Fiorentino.    | 1038   |
| 1000  | Francesco, da Bassano.              | 1595.  |
| 1555  | Luigi Caracci, Bolognese.           | 1619   |
|       | Paolo Bril, d'Anversa.              | 1626   |
| 1557  | Fr. Cosimo Piazza, da Castelfranco. |        |
| 1557  | Ventura Salimbene , Senese .        | 1613:  |

| Nasc   | rita A                               | lorte |
|--------|--------------------------------------|-------|
| 1558   | Agostino Caracci, Bolognese.         | 160r  |
| 156o   | Michelangelo da Caravaggio.          | 1609  |
| 156o   | Annibale Caracci, Bolognese.         | 1609  |
|        | Giuseppe Cesari, detto il cav.d' Ar- |       |
|        | pino.                                | 1640  |
| 156o   | Giovanni de Vecchis, Fiorentino.     | 1610  |
| ı 563  | Raffaelle, da Reggio nel Modenese.   | 1620  |
| 1565   | Francesco Vanni, da Siena.           | 1609  |
| 1570   | Bartolomeo Schedoni, Modenese.       | 1615  |
| 1375   | Guido Reni, Bolognese.               | 1642  |
| 1577   | Pietro Paolo Rubens, da Colonia.     | 1640  |
| 1578   | Francesco Albani, Bolognese.         | 166o  |
| 1581   | Domenico Zampieri detto il Dome-     | -     |
|        | nichino, Bolognese.                  | 1641  |
| ı 58 ı | Giovanni Lanfranco, Parmigiano.      | 1647  |
| 1585   | Massimo Stanzioni, Napolitano.       | 1656  |
| 1585   | Carlo Saraceni, detto Carlo Fe       | -     |
|        | neziano.                             | 1625  |
| 1588   | Giuseppe Ribera, detto lo Spagno     | -     |
|        | letto, di Aativa.                    | 10000 |
| 1590   | Gio. Francesco Barbieri da Cento     | ,     |
|        | detto il Guercino.                   | 1666  |
| 1592   |                                      |       |
| ~ .    | detto Gherardo delle Notti.          | 1662  |
| 1594   | Niccola Pussino, d'Andely in Nor-    |       |
| × /3   | mandia.                              | 1665  |
|        | Pictro Berettini, da Cortona.        | 1669  |
| 1599   |                                      | 1641  |
| 1600   | Andrea Sacchi, di Nettune.           | 1661  |
| 1600   | Glandio Gellee, Lorenese.            | 1680  |
| 1000   | Pietro Valentin, Francese.           | 1632  |
| 1003   | Michelangelo Cerquozzi, Romano.      | 1660  |
|        | Rembrandt, da Leyden.                | 1674  |
| 1610   |                                      | 1650  |
| 1612   |                                      | 1663  |
| 1612   |                                      | 1705  |
| 1613   |                                      | e     |
|        | Pussino, Romano.                     | 1675  |

|       |                                                                      | -     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Naso  | cita A                                                               | forte |
|       | Mattia Preti, soprannomato il Ca                                     |       |
|       | labrese.                                                             | 1699  |
| 1615  | Salvator Rosa, Napolitano.                                           | 1673  |
|       | Benedetto Castiglione, Genovese.                                     | 1670  |
| 1617  | Pietro Testa, Lucchese.                                              | 1652  |
| 1617  | Gio. Francesco Romanelli, Viter-                                     |       |
|       | bese.                                                                | 1662  |
| 1618  | Bartolommeo Esteban Murillo, da                                      | ì.    |
|       | Siviglia.                                                            | 1683  |
| 1621  | Giacomo Courtois, detto il Eorgo                                     |       |
|       | enone.                                                               | 1676  |
| 1623  | Giacinto Brandi, da Poli.                                            | 1701  |
| 1625  | Carlo Maratta, da Camerano.<br>Carlo Cignani, Bologuese.             | 1713  |
| 1628  | Carlo Cignani, Bologuese.                                            | 1719  |
|       | Ciro Ferri, Romano.                                                  | 1689  |
| ¥638  |                                                                      | 1721  |
| 1643  |                                                                      |       |
| 6 × 0 | Haarlem.                                                             | 1701  |
| 1056  | Francesco Trevisani, Romano.                                         | 1746  |
| 1657  | Francesco Solimena, Napolitano.<br>Gio. Battista Gauli, detto il Ba- | 1747  |
| 1658  | Gio. Battista Gauli, detto il Ba-                                    | •     |
| 001   | ciccio, Genovese.                                                    | 1709  |
| 1684  | Marco Benefiale, Romano.                                             | 1764  |
| 1699  |                                                                      | 1747  |
| 1708  |                                                                      | 1787  |
| 1728  |                                                                      | 1779  |
|       | Antonio Cavallucci da Sermoneta.                                     | 1795  |
| 1754  | Andrea Appiani da Bosisio.                                           | 1817  |
| 1570  | Giuseppe Bossi da Busto Arsizio.                                     | 1814  |
|       | SCHITTODI                                                            |       |
|       | SCULTORI.                                                            |       |
| Nasc  | rita 7                                                               | Torte |
| 71000 | Donatello, Fiorentino.                                               | 1466  |
|       | Simone fratello di Donatello, Fio-                                   |       |
|       | rentino.                                                             |       |
| 16-6  | Michelangelo Buonarroti, Fioren-                                     |       |
| 17.4  | tino.                                                                | 1564  |

| Nasc | ita                                                                                 | Morte  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Giacomo Tatti, da Sansovino, de                                                     | t-     |
|      | to il Sansovino.                                                                    | 1570   |
| 1487 | Baccio Bandinelli, Fiorentino.                                                      | 1559   |
| 1500 | Benvenuto Cellini, Fiorentino.                                                      | 1570   |
|      | Guglielmo della Porta, Milanese                                                     |        |
| 1524 | Giovanni Bologna, da Douai.                                                         | 1608   |
| 1590 | Giacomo Sarrasin, da Noyon.                                                         | 166o   |
| 1594 |                                                                                     | il     |
|      | Fiammingo, da Brusselles.                                                           | 1646   |
| 1598 | Gio. Lorenzo Bernini, nato in Na                                                    |        |
| 0    | poli.                                                                               | 1680   |
| 1602 | Alessandro Algardi, Bolognese.                                                      | 1654   |
| 0.4  | Giovanni Teodon, Francese.                                                          | 1680   |
| 1624 | Antonio Raggi, Milanese.                                                            | 1686   |
| 1628 | Domenico Guidi, da Massa.<br>Pietro Legros, Parigino.                               | 1701   |
| 1656 | Pietro Legros, Parigino.                                                            | 1719   |
| 1658 | Camillo Rusconi, Milanese.                                                          | 1728   |
| 1071 | Angelo Rossi, Genovese.                                                             | 1715   |
| 1705 | Angelo Rossi, Genovese.  Michelangelo Slode, Parigino.  Antonio Canova, da Postagno | 1764   |
| 1757 | Antonio Canova, da Postagno                                                         | 1822   |
|      | ARCHITETTI.                                                                         |        |
| Nasc | oita                                                                                | Morte  |
|      | Stefano, detto Masuccio Secondo                                                     |        |
| 1300 | Taddeo Gaddi, Fiorentino.                                                           | 1350   |
| 1377 | Filippo Brunelleschi.                                                               | 1444   |
| 1407 | Giuliano da Majano, Fiorentino.                                                     | 1477   |
| . ,  | Bernardo Rossellini, Fiorentino                                                     | - 1//  |
|      | Baccio Pintelli, Fiorentino.                                                        |        |
| 1435 | Baccio Pintelli, Fiorentino.<br>Fr. Giocondo, Veronese.                             |        |
| 1443 | Giuliano Giamberti, da Sangallo                                                     | . 1517 |
| 1444 | Bramante Lazzari, Urbinate.                                                         | 1514   |
|      | Antonio Picconi, da Sangallo.                                                       | 1546   |
| 1454 | Simone Pollajuolo, Fiorentino.                                                      | 1509   |
| 1460 | Andrea Contucci, da Monte San                                                       | 1-     |
|      | sovino.                                                                             | 1520   |

|                  | Degli Artisti più celebri.                                        | XXXV         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nasci            | ta N                                                              | lorte        |
| 1474             | Michelangelo Buonarroti , Fioren-                                 |              |
|                  | tino.                                                             | 1564         |
| 1476             | Girolamo Genga, Urbinate.                                         | 1551         |
| 1479             | Giacomo Tatti, detto il Sansovino,                                | ,            |
| • 7 (/           | Fiorentino.                                                       | 1570         |
| 1481             | Baldassarre Peruzzi, da Siena.                                    | 1536         |
| 1                | Sebastiano Serlio, Bolognese.                                     | 1552         |
| 1483             | Raffaele Sanzio, da Urbino.                                       | 1520         |
| 1484             | Michele Sammicheli, Veronese.                                     | 1559         |
| 1492             | Giulio Pippi, detto Giulio Ro-                                    |              |
|                  | mano.                                                             | 1546         |
|                  | Pirro Ligorio, Napolitano.                                        | 158o         |
| 1507             | Giacomo Barozzi, da Vignola.                                      | 1573         |
| 1511             | Bartolommeo Amannati Fiorentino                                   | .1586        |
| 1518             | Bartolommeo Genga, Urbinate.                                      | 1558         |
| 1518             | Andrea Palladio, Vicentino.                                       | 158 <b>0</b> |
|                  | Francesco, da Volterra.                                           | 1588         |
| 1522             | Pellegrino Pellegrini, Bolognese.                                 | 1592         |
| 1540             | Giovanni Fontana, da Mili presso                                  | )            |
|                  | Como.                                                             | 1614         |
| 1543             | Domenico Fontana, suo fratello.                                   | 1607         |
|                  | Giacomo della Porta, Romano.                                      |              |
| 155 <sub>1</sub> | Pietro Paolo Olivieri, Romano.                                    | 1599         |
| 1552             | Vincenzo Scamozzi, Vicentino.                                     | 1616         |
| 1556             | Carlo Maderno, da Bissone.                                        | 1669         |
|                  | Carlo Maderno, da Bissone.<br>Martino Lunghi il vecchio, da Vigiu |              |
| 1559             | Carlo Lombardi, Aretino.                                          | 1620         |
| 1559             | Luigi Cardi, da Cigoli.                                           | 1613         |
|                  | Flaminio Ponzio, Lombardo.                                        | _            |
| 1569             | Onorio Lunghi, Milanese.                                          | 1619         |
| 1570             | Girolamo Rainaldi, Romano.                                        | 1655         |
|                  | Martino Lunghi il giovane, Milanese                               | .1657        |
| 1581             | Gio. Battista Soria, Romano.                                      | 165 t        |
| 1596             | Pietro Berrettini, da Cortona.                                    | 1669         |
| 1598             | Gio. Lorenzo Bernini, nato in Na                                  |              |
|                  | poli.                                                             | 1680         |
| 1599             | Francesco Borromini, da Bissone.                                  | 1667         |
| 1602             | Alessandro Algardi, Bolognese.                                    | 1654         |

# xxxvi Catalogo Cronologico.

| Nascita                              | Morte   |
|--------------------------------------|---------|
| 4611 Carlo Rainaldi, Romano.         | 1641    |
| 1613 Claudio Perrault, Parigino.     | 1688    |
| 1616 Gio. Antonio de Rossi, Romano   | . 1695  |
| 1634 Carlo Fontana, da Bruciato.     | 1714    |
| 1637 Mattia de Rossi, Romano.        | 1695    |
| 1642 Andrea Pozzi, Trentino.         | 1700    |
| 1653 Antonio Desgodets, Parigino.    | 1728    |
| 1659 Francesco Galli Bibbiena, Bol   |         |
| gnese.                               | 1-39    |
| 1677 Girolamo Teodoli, Romano.       | 1766    |
| 1681 Antonio Canevari, Romano.       | - ) - 0 |
| 1601 Alessandro Galilei, Fiorentino. | 1737    |
| 1699 Ferdinando Fuga, Fiorentino.    |         |
| 1699 Niccola Salvi, Romano.          | 1751    |
| 1700 Luigi Vanvitelli, Romano.       | 1573    |
| 1708 Paolo Posi, Senese.             | 1776    |

# DI ROMA

## PRIMA GIORNATA

DAL PONTE MOLLE AL CAMPIDOGLIO .

PONTE MOLLE .

enendo a Roma, o per la Via di Viterbo che corrisponde all'antica via Cassia, o per quella di Civita Castellana che coincide colla Flaminia, si passa il Tevere sul ponte oggi chiamato Molle circa due miglia distante da Roma. Ne' tempi antichi vien detto Milvio, Mulvio, Molvio, e forse il nome odierno è una corruzione di questa ultima appellazione. Marco Emilio Scauro lo costrusse verso la metà del settimo secolo di Roma: l'arresto ivi avvenuto degli ambasciadori degli Allobrogi implicati nella congiura di Catilina: gli stravizzi di Nerone: e la battaglia accaduta a qualche distanza da esso fra Costantino e Massenzio, hanno dato gran celebrità a questo ponte, del quale una parte è ancora antica. Verso la metà del secolo XV dell' era volgare il pontefice Niccolò V lo ristaurò. Fin da quell' epoca però le due estremità di esso erano di legno e mobili Tom. I.

per maggior difesa della città; ma il pontefice Pio VII nell'anno 1805 le fece costruire di materiali solidi: in quella occasione le due statue della Concezione e di S. Giovanni Nepomuceno furono erette alla testata che guarda Roma, come recentemente sono state poste alla testata che guarda la campagna quelle di Gesù Cristo, e S. Giovanni Battista in atto di battezzarlo, opera del Mochi: la vecchia torre fu forata a guisa di arco trionfale con bel disegno dell' architetto Valadier.

Appena passato il ponte, è a sinistra, dentro una vigna, un tempietto circolare, con una piccola statua di S. Andrea apostolo, eretto dal pontefice Pio II, in memoria di essere in questo luogo venuto ad incontrare la testa di detto santo, traspor-

tata a Roma dal Peloponneso.

Circa un miglio più oltre si ha a sinistra una piccola chiesa eretta da Giulio III allo stesso apostolo S. Andrea, in memoria di essere stato liberato dalle mani degl'Imperiali l'anno 1527, il giorno stesso della festa di detto santo. L'architettura è di Giacomo Barozio da Vignola, ed è uno degli edifici più corretti di Roma moderna. Esso dopo essere rimasto abbandonato per molto tempo si stà ristaurando, mantenendo scrupolosamente l'antico disegno.

Poco dopo si lascia a sinistra un bel casino, detto di Papa Giulio, architettura di Baldassarre Peruzzi da Siena, ed eretto

anche esso da Giulio III.

Da questo casino si apre una via pure a sinistra, che conduce ad un altro palazzo più vasto, e magnifico, edificato dallo stesso pontefice, secondo i disegni del Vignola: vi si veggono belle pitture a fresco de' Zuccari. Esso fu destinato, e ridotto ad uso di Scuola Veterinaria dal pontefice Leone XII: oggi è chiuso, essendo stata trasportata la scuola nella Università di Roma.

A destra di questo palazzo evvi un arco, chiamato Oscuro, pel quale dopo un miglio e mezzo, si giunge ad una fontana di acqua minerale, detta Acetosa dal suo sapore acido. Alessandro VII la decorò, siccome oggi si vede nell'anno 1661 con

architettura di Bernini.

Ritornando sulla via principale, prima di entrare in città vedesì a sinistra la villa, già del principe Poniatowski, decorata di marmi antichi, e di un casino, architetura del cav. Giuseppe Valadier. Quindi si passa dinanzi il nuovo ingresso della villa Borghese, architettura di Luigi Canina, che volle imitare in esso i propilei del tempio di Minerva a Priene; esso è di una elegantissima esecuzione. Entrasi poscia in Roma per la

#### PORTA DEL POPOLO.

Allorchè l'imperadore Onorio rifece le mura di Roma nell'anno 402 dell'era volgare aprì da questo lato una porta, che dalla via, sulla quale trovavasi, ricevè il nome di Flaminia. Stava quella sull' erto della collina, in una situazione forte, ma non commoda, onde fra il secolo VI ed VIII fu trasportata nel sito attuale, e fino dal secolo XV assunse il nome di Porta del Popolo dalla vicinanza della chiesa di S. Maria del Popolo. Pio IV nel 1561 fece decorare la sua facciata esterna, secondo il disegno di Michelangelo Buonarroti, da Giacomo Barozio da Vignola. Questa decorazione, che può dirsi meschina, consiste in quattro colonne di ordine dorico, due di granito, e due di marmo brecciato: nell' intercolunnio sono le statue di S. Pietro, e S. Paolo, opere mediocri del Mochi: il prospetto interno fu ridotto nello stato attuale da Alessandro VII, con architettura del Bernini, quando la regina Cristina di Svezia entrò in Roma. Questa porta dà un nobile ingresso alla

#### PIAZZA DEL POPOLO.

Nell'entrare in quest' ampia e maguifica piazza, sembra annunziarsi al viaggiatore l'ingresso nella metropoli della religione e delle arti, nell'antica capitale del mondo. In mezzo a due gran semicircoli s' innalza un superbo obelisco egizio: i semicircoli sono fiancheggiati da quattro fabbriche di architettura uniforme: delle due prime quella a destra serve di Officio doganale, di Sala di esposizione di Belle Arti, e di

grap Caserma de' Carabinieri, e dietro di questa è il pubblico Macello di recente costrutto: quella a sinistra serve di convento ai pp. agostiniani : le altre due sono per usi privati. I due semicircoli sono abbelliti in mezzo da due fontane abbondanti, fornite dall' acquedotto dell' acqua Vergine, ed ornate di due gruppi, lavoro del Ceccarini: uno rappresenta Roma fra il Tevere e l'Aniene, l'altro Nettuno fra due Tritoni: i quattro piedestalli ne'quali ter-minano i semicircoli reggono le statue delle stagioni: la Primavera è opera di Gnaccarini: l'Estate è di Laboureur il figlio: l'Autunno è di Stocchi : e finalmente l'Inverno è lavoro di Baini. Queste fabbriche sono state tutte erette di fresco, e meno il Macello che è opera del Martinetti, sono architettura del Valadier. Di prospetto fra due chiese di disegno simile fra loro, ornate di un pronao tetrastilo, si aprono tre belle e spaziose vie che conducono nel centro della città e che sono ornate di sontuosi edificj . L'obelisco sorge sopra una gradinata quadrangolare, ornata negli angoli da quattro leoni moderni di stile egizio di imitazione , i quali versano acqua in quattro tazze. Esso è di granito rosso, coperto di geroglifici, ed alto insieme col piedestallo palmi 145, esenza di esso 108. Il re Ramesse lo erse originalmente in Eliopoli città del basso Egitto per servire di decorazione al tempio del sole, al qua-

le l'obelisco stesso fu dedicato. Dopo la battaglia aziaca, e la conquista dell' Egitto, Augusto lo fece trasportare in Roma e lo situò nella spina del Circo Massimo, ripetendo la dedica al sole, siccome sul suo antico piedestallo si legge. Finalmente Sisto V nel 1587 lo trasse dalle rovine del circo dove giaceva rotto in tre pezzi, e fattolo ristaurare lo innalzò su questa piazza servendosi dell'architetto Domenico Fontana. Siccome Roma è la città più ricca di tali monumenti, è d'uopo ricordare, che gli obelischi furono eretti dagli antichi re di Egitto prima della conquista di quel paese fatta dai Persiani sotto Cambisc : l' esempio de' Faraoni fu seguito dai Tolomei e dai Romani, di maniera che simili monumenti possono essere attribuiti a queste tre epoche diverse. Di quelli esistenti a Roma tre soli sono della prima epoca, cioè questo della piazza del Popolo, quello della piazza di monte Citorio, e quello del Laterano. Facilmente si riconoscono alla nitidezza del taglio de' geroglifici, al soggetto di questi, e ai nomi che vi si leggo-no, i quali dopo le ultime scoperte non sono più un enimma : quanto agli obelischi senza geroglifici questi non apparten-gono giammai all' epoca de' Faraoni, ma sono generalmente opera de' Romani .

Delle fabbriche che ornano questa piaz-

za, quella a sinistra nell'entrare è la

#### CHIESA DI S. MARIA DEL POPOLO.

Secondo la tradizione generalmente ricevuta, il pontefice Pasquale II fondò questa chicsa verso l'anno 1000 per liberare il popolo dai fantasmi e dalle visioni notturne attribuite in quel secolo d'ignoranza al cadavere di Nerone, le cui ceneri furono, secondo Svetonio, sepolte sul colle degli Orti, oggi chiamato Pincio, nel sepolcro della sua famiglia, cioè de' Domizj. Quindi si vuole che nel 1227 fosse riedificata dal Popolo Romano, donde deriva il suo nome che poi ha comunicato alla porta attinente della città ed alla piazza. Ciò però che non va soggetto a dubbio è che Sisto IV la fece ricostruire e vi fabbricò la facciata servendosi per architetto di Baccio Pintelli. Il suo esempio fu imitato dai nipoti, da Agostino Chigi, e da altri, che gareggiarono in adornarla, e perciò può senza esagerazione contarsi come una delle chiese più importanti di Roma principalmente per le sculture e gl'intagli del secolo XV e XVI. L'interno è diviso in tre navi : nella prima cappella a destra di chi entra, dedicata alla Vergine e a S. Girolamo dal cardinal Domenico della Rovere, le pitture sono di Bernardino Pinturicchio, e sono di una diligenza di contorno e di una finezza che sembrano fatte col fiato. Segue la cappella Cibo, la cui pianta è quella di una croce greca, con un vestibolo innanzi che la ren-

de una croce latina: essa viene ornata da sedici colonne di ordine corintio di diaspro di Sicilia ed è impellicciata de' marmi tessalico, tenario, e frigio, di alabastro ec. così che può riguardarsi come una delle più ricche di Roma. Il cardinal Alderano Cibo che morì nel 1700 la ridusse nello stato attuale, e il suo sepolcro vedesi a sinistra di chi entra: Carlo Fontana ne fu l'architetto: il quadro a sinistra rappresentante il martirio di S. Lorenzo è opera di Gio. Maria Morandi: quello a destra rappresentante il martirio di S. Caterina è di Mr. Daniele . Sopra l'altare Carlo Maratta dipinse ad olio sul muro la Concezione della Vergine, sotto la quale sono S. Gio-vanni, S. Agostino, S. Gregorio, e S. Ambrogio. La cupola che è d'una bella forma fu dipinta da Luigi Garzi. La terza cappella fu eretta da Sisto IV : essa è dedicata alla Vergine e ad altri santi, e fu dipinta da Pinturicchio: recentemente è stata ristaurata sotto la cura del cay. Camuccini : la balaustrata è molto elegante. Sull' altare della quarta cappella vedesi effigiata in bassorilievo S. Caterina fra S. Antonio di Padova e S. Vincenzo martire, opera del secolo XV gentilmente eseguita.

L'antica immagine della Vergine che si venera sull'altare maggiore è fra quelle che vanno sotto il nome di S. Luca. Le pitture della volta del coro sono di Pinturicchio: e i due belli depositi di marmo ornati di statue e di finissimi intagli sono opera di Andrea Contucci da Sansovino, e meritano di essere riguardati come i migliori pezzi di ornati moderni esistenti in Roma, tanto sono ben disegnati, e delicatamente eseguiti. L'Assunta, nella seguente cappella è un bel quadro di Annibale Caracci: le pitture laterali rappresentanti la crocifissione di S. Pietro, e la conversione di San Paolo, sono di Michelangelo da Caravaggio; e quelle della volta sono d'Innocenzo Tacconi, e del Novara, fatte col disegno di Annibale Caracci.

La penultima cappella, che appartiene alla casa Chigi, è una delle più rinomate di Roma. Il celebre Rassaele ne sece il disegno, e i cartoni per i musaici della cupola, per le pitture del suo fregio, ed anche per il quadro dell'altare, che fu principiato a dipingere da Sebastiano del Piombo, e dipoi terminato da Francesco Salviati, il quale dipinse anche il resto della cappella, a riserva del David, e dell' Aronne nelle due lunette, che furono colorite dal Vanni. Queste pitture hanno molto sofferto dall' umidità. Il paliotto dell'altare è di bronzo, con bassorilievi, opera del Lorenzetto. Negli angoli di questa magnifica cappella sono quattro statue: quella rappresentante Daniele nel lago de' leoni, e l'altra Abacuc, che viene preso dall'Angelo per i capelli, sono del Bernini, che similmente ha fatto i due depositi

di Agostino, e di Sigismondo Chigi. Le due altre statue rappresentanti l'una Elia, e l'altra Giona assiso sulla balena, sono state scolpite dal suddetto Lorenzetto; ma il Giona soprattutto è opera assai stimata per essere stata fatta non solamente col modello, ma anche colla direzione di Raffaelle. Fuori di questa cappella, sul pilastro destro dell'arcone, è situato il sontuoso deposito della principessa Odescalchi Chigi, fatto col disegno di Paolo Posi.

Tre grandi e belle strade cominciano dalla piazza del Popolo; quella che rimane a mano destra, che chiamasi di Ripetta, va lungo il Tevere, e termina alla piazza di S. Luigi de' Francesi: l'altra a sinistra, che vien detta del Babbuino, passa per la piazza di Spagna, e porta verso il monte Quirinale; quella di mezzo è la

#### VIA DEL CORSO .

Questa strada, costrutta sulle traccie dell'antica via Flaminia, trae nome dalle corse de' cavalli, introdottevi fin dal tempo di Paolo II: essa è la principale di Roma, e va direttamente, per lo spazio di un miglio, fino a piè del Campidoglio. Il suo ingresso è decorato da due chiese d'uniforme architettura del cav. Rainaldi; quella a sinistra è la

#### CHIESA DI S. MARIA DI MONTE SANTO.

Questa chiesa, come l'altra incontro, fu cominciata nell' anno 1662 per ordine di Alessandro VII e venne compiuta dal cardinal Gastaldi collo spoglio de' facchini impiegati durante la pestilenza, sotto la direzione del Bernini, co'disegni del Rainaldi . Nella prima cappella si sono ammirati fino a questi ultimi tempi quattro belli quadri di Salvator Rosa, de'quali i due più grandi rappresentavano Gesù Cristo ne' patimenti ed Abacuc liberato dall'angelo. Carlo de Rossi già proprietario di questa cappella, ed amico stretto di quell' insigne pittore ve li avea posti : ora sono scomparsi, e vi si veggono sostituite pitture moderne molto mediocri. Gli stucchi sono opera di Francesco Papaleo, Siciliano. Nella terza cappella è una santa Famiglia di Nicola Berettoni, il migliore allievo di Maratta: gli stucchi sono di Paolo Naldini. Ai lati dell'altar maggiore sono i busti de' pontefici Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X, ed Innocenzo XI, postivi dal card. Gastaldi in riconoscenza de' benefici da questi pontefici compartitigli: essi furono fatti da Lucenti, che scolpi pure i genj che sostengono le arme del cardinale. Nella terza cappella a sinistra è un quadro rappresentante San Francesco, e S. Giacomo innanzi la Vergine opera di Carlo Maratta: i quadri la-+

terali furono dipinti dal Garzi e da Mr. Daniele. La cappella seguente è ornata di pitture relative alla storia di S. Maria Maddalena de'Pazzi, opera del Gemignani: gli stucchi furono modellati dal Carcani . Nella sagrestia il quadro dell' altare è di Biagio Puccini; le pitture a fresco sono del Baciccio che vi ha espressa la Vergine col bambino .

Dall'altra parte del Corso è la

#### CHIESA DI S. MARIA DE'MIRACOLI.

Questa chiesa, come la precedente, su cominciata sotto Alessandro VII co' disegni del Rainaldi: Carlo Fontana ne diresse la costruzione; esso però cangiò la cupola, l'altar maggiore e i due monumenti sepolerali ai lati di esso. Il quadro di S. Antonio a destra di chi entra è di Guascard: quello di S. Francesco è di Fra Modesto da Lione . I quattro angeli sostenenti il quadro della Madonna nell'altar maggiore sono del Raggi. Ne' due depositi del card. Gastaldi, e del marchese Benedetto Gastaldi suo fratello, il busto di bronzo di questo è opera del Lucenti, le due Virtù, la Speranza e la Prudenza, e i genj che sostengono le armi sono sculture del Raggi. Il busto di bronzo del cardinale, le statue della Fede e della Carità, e i genj sono opera del citato Lucenti.

Uscendo da questa chiesa e prendendo la via del Corso si trova poco dopo a destra il palazzo già Randanini, oggi Capranica, celebre un giorno per una superba raccolta di antichi monumenti, alcuni de' quali vi restano ancora nel cortile e per le scale. Quindi si trova a sinistra la

#### CHIESA DI GESU' E MARIA.

Questa chiesa fu fabbricata dai pp. riformati di S. Agostino circa l'anno 1640 su i disegni di Carlo Milanese; essa venne poscia terminata co'soccorsi ricevuti da Giorgio Bolognetti vescovo di Rieti, dal Rainaldi che fece la facciata ed ornò l'interno di buoni marmi, e di stucchi dorati che ne fanno una delle chiese più ricche di Roma. Vi si veggono varj sepoleri della famiglia Bolognetti. Il quadro dell'altar maggiore, e le pitture della volta della chiesa sono di Giacinto Brandi. Nella sagrestia, il quadro dell'altare, ed i tre a fresco della volta sono del cav. Lanfranco.

Quasi dirimpetto evvi la

#### CHIESA DI S. GIACOMO.

Questa bella chiesa ha il soprannome degl'Incurabili dall'annesso ospedale, in cui sono ricevuti i poveri, che soffrono malattie incurabili. Essa fu fondata verso il 1338 insieme coll'ospedale dal card. Jacopo Colonna, ed allora ebbe il soprannome in Augusta dal vicino Mausoleo di Augusto. Nel 1600 fu riedificata dal card. Antonmaria Salviati co'disegni di Francesco da Vol1

terra, e finita da Carlo Maderno. Nell'interno merita di essere osservato il bassorilievo di Mr. Le Gros nella seconda cappella a destra, che rappresenta S. Francesco di Paola che domanda alla Vergine la guarigione di alcuni infermi : questo bassorilievo ha molto merito dal canto della esecuzione, ma è di una composizione troppo confusa: i due quadri laterali rappresentano fatti relativi alla vita dello stesso santo, e sono opera di Giuseppe Passeri.

Nel vicolo a destra della suddetta chiesa è lo studio di scultura dell'immortale Canova, il cui nome passerà alla posterità come quelli di Fidia, e di Prassitele; tutti i forestieri, ed amanti di belle arti non lasciano di visitare questo luogo, dove per tanto tempo lavorò quest' insigne artefice, che ebbe il merito principale nel felice risorgimento della scultura.

Proseguendo il cammino per la strada del Corso si ha a sinistra la via Vittoria, dove è la chiesa e monastero delle oblate Orsoline eretto nel 1684 da Laura duchessa di Modena, ed ingrandito verso la metà del secolo scorso da Benedetto XIV. Queste oblate si esercitano particolarmente nella istruzione ed educazione delle fanciulle.

Riprendendo il cammino per la strada del Corso, si vede a mano destra la

#### CHIESA DI S. CARLO.

Essa fu edificata circa l'anno 1612, dai Lombardi, sopra i disegni di Onorio Lunghi. Dopo la morte di questo architetto, Martino suo figlio la continuò : e finalmente Pietro da Cortona terminò l'interno: il disegno della facciata poi fu fatto eseguire dal card. Omodei sotto la direzione di Gio. Battista Menicucci e di Mario da Canepina cappuccino, dopo di averne escluso parecchi, fra i quali quello del cay. Rainaldi. Questa magnifica chiesa è a tre navate divisa da pilastri corinti, ed ornata di pitture, e di stucchi dorati. La cappella della crociata a destra, architettata dal cav. Paolo Posi, è la più magnifica: essa è decorata di buoni marmi, di bronzi dorati, e di sculture. Il quadro dell'altare rappresentante la Concezione della Madonna, è in musaico, cavato da quello di Carlo Maratta, che sta nella chiesa di S. Maria del Popolo: il David a destra è scultura di Pietro Pacilli, la Giuditta a sinistra è di Le Brun. Del medesimo Maratta è il quadro dell'altar maggiore, che rappresenta S. Carlo presentato dalla Vergine a Gesù Cristo; questa pittura passa per una delle opere migliori di quell'autore. La volta della gran navata, quella della tribuna e della cappella furono dipinte da Giacinto Brandi. In questa chiesa è sepolto il celebre scrittore italiano Alessandro Verri, autore delle Notti Romane.

Tra i palazzi che sono sulla strada del Corso, il primo dopo la chiesa di S. Carlo, che meriti osservazione è il

#### PALAZZO RUSPOLI.

Questo magnifico edifizio fu fatto per la famiglia Ruccellai secondo i disegni dell'architetto Bartolommeo Ammannati. Il cardinal Ulrico Caetani che ne divenne padrone poco tempo dopo, vi costrusse colla direzione del Breccioli il balcone, e fece fare a questo stesso architetto il cornicione. A questo cardinale si dee pure la gran scala che forma l'ornamento principale di questo palazzo, e che è stata eseguita secondo i disegni di Martino Lunghi il giovane. In seguito venne in potere della casa Ruspoli che lo possiede ancora. La scala summenzionata è formata di 115 gradini di marmo bianco, tutti di un pezzo, meno quelli che sono stati posteriormente rotti . La galleria è lunga 80 piedi , 11 1/2 larga e 26 alta. Tutto il pianterreno è occupato da un caffe, ch'è il più magnifico che sia in Roma . Le sale di questo furono dipinte da due artisti francesi noti col nome di Monsieur Leandro e Francesco.

Dirimpetto a questo palazzo a sinistra del Corso è la via de' Condotti, così appellata pe' condotti dell'acqua Vergine che vi passano sotto. All'ingresso di questa strada è la chiesa dedicata alla Ssma Trinità, cretta nel 1741 con disegno di Emmanuele Rodriquez, portoghese, e terminata da Giuseppe Hermosilla, spagnuolo. Essa è di forma ellittica con sette cappelle, ornate di quadri di buoni artefici.

Lungo questa strada è a destra il palazzo già Nunez, oggi Buonaparte: a sini-

stra quello dell'Ordine di Malta.

Ritornando sulla via del Corso, dopo il palazzo Ruspoli si ha a destra la

# CHIESA DI S. LORENZO IN LUCINA.

La denominazione di questa chiesa sembra doversi derivare dalla vicinanza all'antico Terento, dove secondo Zosimo sacrificavasi agli Dei Lucini . La sua originesi fa rimontare a Sisto III verso l'anno 435; e benchè non possa provarsi tale antichità con argomenti sicuri, ne abbiamo altri certi, che provano la sua esistenza nel secolo VI. Benedetto II la ristaurò nell'anno 685, ed Adriano I nel 780. Celestino III la riedisicò e consacrò nuovamente nel 1196, e Paolo V nell'anno 1606 la concesse ai chierici regolari minori che la ridussero nello stato attuale seguendo il disegno di Cosmo da Bergamo.

La pittura che è in mezzo al soffitto fu fatta dal Greuter napolitano: le altre che ivi si veggono sono opere dello Spadarino e del Piccione. Nella prima cappella a destra il S. Lorenzo è di Tommaso Salini. La seconda cappella dedicata a S. Antonio di Padova fu fatta secondo i disegni del

Rainaldi: il quadro principale che rappresenta questo santo è di Massimo Stanzioni napolitano. Sull'altar maggiore architettato dal Rainaldi ammirasi il superbo quadro di Guido rappresentante il Crocifisso, lasciato in legato a questa chiesa dalla marchesa Angelelli. La cappella seguente dedicata a S. Margherita di Cortona e a San Francesco fu dipinta da Marco Benefiale, secondo l'opinione più comune. Fra gli artisti che riposano in questa chiesa merita particolare menzione il celebre Pussino.

Uscendo da questa chiesa si trova il palazzo Ottoboni de' duchi di Fiano; fra questo palazzo e quello abitato dal duca di Poli sul Corso, verso il cantone di Via della Vite, era situato l'arco trionfale dell'imperatore Marco Aurelio, ornato di bassirilievi, le di colonne di verde antico. Siccome quest'arco imbarazzava la strada del Gorso, perciò Alessandro VII lo fece demolire ; due de' suddetti bassirilievi furono trasportati in Campidoglio, ed ora sono situati nel secondo ripiano della scala del palazzo dei Conservatori; le colonne furono impiegate nella cappella Corsini in S. Giovanni Laterano. Una iscrizione si legge sul luogo, che mostra questo miglioramento della via fatto da Alessandro VII.

Seguitando il cammino per il Corso, ed entrando nella seconda strada a sinistra, detta delle Convertite, troyasi la

#### CHIESA DI S. SILVESTRO .

Questa chiesa, dicesi in Capite per distinguerla da altre dedicate allo stesso santo pontefice, per la insigne reliquia della testa di S. Giovanni Battista che vi si conserva. Si crede edificata fin dall'anno 261, ma realmente esisteva nel secolo VII, e fu rifabbricata verso la metà del secolo seguente dal pontefice Paolo I. Restata in abbandono per molto tempo fu riedificata nel 1286, e ridotta nello stato presente l'anno 1690 colla direzione dell'architetto Giovanni De Rossi . Le pitture della gran volta rappresentanti l'Assunzione della Madonna, S. Giovanni Battista, S. Silvestro, ed altri santi, sono di Giacinto Brandi; quelle sulla volta della crociata sono del cavi Roncalli; e le altre della tribuna di Luigi Gemignani. Le pitture delle altre cappelle sono molto mediocri ad eccezione di quella del Crocifisso.

Ritornando sulla strada del Corso, trovasi a destra il palazzo Torlonia, già Verospi, architettato da Onorio Lunghi: in esso è una sala dipinta a fresco dall'Albano, il quale vi ha rappresentato sotto poetiche allegorie con molta eleganza i pianeti, e

le ore del giorno. Segue il

#### PALAZZO CHIGI .

Questo magnifico palazzo fu cominciato con architettura di Giacomo della Porta, proseguito da Carlo Maderno, e terminato da Felice della Greca, per abitazione de' nipoti d'Alessandro VII, di questa famiglia. Benchè l'architettura non sia del gusto più puro, soprattutto nella forma e nella decorazione delle finestre, ciò non ostante conviene riconoscere il suo vestibolo come magnifico, e il cortile come ampio, commodo, e bello. Per una scala molto nobile si sale al primo appartamento, in cui sono quattro stanze ornate di quadri

d'insigni pittori.

Sul secondo ripiano della scala a destra della porta è un bel cane di marmo simile pel lavoro e per la mole a quelli che stanno all' ingresso della sala degli animali nel museo Vaticano: lo stile n'è grande, e buona l'esecuzione. Passata la prima anticamera entrasi nella sala dove sopra due tavolini veggonsi due opere di Bernini, il quale rappresentò la morte e la vita sotto le forme di un cranio, e di un fanciullo che dorme : sì l'uno che l'altro sono di marmo bianco e giacciono sopra due cuscini diversi di pietra di paragone : quanto manierato è lo stile, altrettanto meritano per la esecuzione di essere encomiati. A destra vedesi una pittura sul muro, del secolo XV rappresentante le Grazie : il S. Francesco, e il S. Pietro che guarisce lo storpio sono due quadri di gran mole : il primo è di Baciccio, l'altro è di Pietro da Cortona . La seconda contiene oggetti di

molto rilievo: in primo luogo sono da notarsi tre belle statue antiche : la prima è una Venere col nome di Menofante artefice che copiolla da quella esistente in Troade: essa fu rinvenuta a Roma sotto il monte Celio incontro al Palatino nell'orto Cornovaglia : è di marmo pario e molto bene eseguita, ma le pieghe direbbonsi troppo secche. La seconda statua è un Mercurio col caduceo: la testa è di gesso, invece di gambe termina in un cippo quadrato, e può credersi simile ad uno di que' Mercuri che Pausania chiama attici : il panneggiamento è del miglior stile, e sotto ogni riguardo può riconoscersi come un' opera de'tempi migliori delle arti greche . L'altra statua è un Apollo, a lato del quale sono espressi gli attributi di questo nume, il lauro, cioè, ed il serpente: buono è il disegno e accurata la esecuzione di questa statua, ma si direbbe di troppo fredda espressione, e perciò può attribuirsi del tempo di Adriano. Venendo ora alle pitture, si offre primieramente alla vista un quadro di Benvenuto Garofalo rappresentante S. Antonio, S. Pasquale, e S. Cecilia: segue un S. Francesco del Guercino, o secondo altri di Canuti : S. Gio. Battista che beve ad una sorgente di Michelangelo da Caravaggio : l'Ascensione di Benvenuto Garofalo: S. Brunone di Mola: una Maddalena di Gennari : S. Pietro e S. Giovanni di Garofalo: S. Cecilia di maniera di Gui-

do: una Natività, ed una bambocciata di autori incerti. Nella camera seguente sono da notarsi un Angelo Custode di Pietro da Cortona: una bella flagellazione di Guercino: Gesù Cristo che caccia i profanatori dal tempio di Bassano: un Amorino con cinghiale dell'Albano: un S. Francesco ed una S. Famiglia di autori incerti: Gesù Cristo in iscorcio di Agostino Caracci: S. Pietro liberato dalla prigione : un bozzetto: una S. Famiglia di scuola veneziana: un Satiro che disputa con un filosofo di Salvator Rosa: un quadro con due ritratti uno de' quali vien creduto dell'Aretino, opera di Tiziano: uno stendardo con S. Francesco da ambe le parti di autore incognito: tre quadri rappresentanti fanciulli e fiori: e una Maddalena dello Spagnoletto. L'ultima camera contiene tre mezze figure attribuite a Leonardo da Vinci, e rappresentanti Marte, Venere e Amore: il beato Lodovico Bertrando opera di Mola: una Vergine di autore incognito: il bozzetto del S. Romualdo di Andrea Sacchi: una Pietà creduta di Guido: un Vescovo che fa elemosina di Carlo Veneziano: un santo religioso di Andrea Sacchi: l'Assunta di Zeman: il beato Bernardo Tolomei di Andrea Sacchi: un ritratto incerto: una mezza figura di S. Pietro creduta di Domenichino: due grandi allegorie: e un S. Girolamo di Caldas col nome scritto.





Nel secondo piano che è abitato dal principe e dalla sua famiglia è da osservarsi un gabinetto decorato di disegni originali posti sotto cristalli ed opere di Giulio Romano, Bernini, Andrea Sacchi ec. Vi si vede pure un antico mosaico rappresentante uccelli. Annessa al palazzo è un'ampia biblioteca, la quale è ricca di libri scelti, di stampe, e di molti manoscritti rari, fra' quali è quello di Daniele, secondo la versione de'settanta.

La maggior parte di questo palazzo si

estende sulla

#### PIAZZA COLONNA.

Sopra questa piazza, che sembra conservare l'antica forma, rimane ancora in piedi la maravigliosa colonna eretta dal senato e popolo romano, in onore di M. Aurelio Antonino, e perciò comunemente si appella la Colonna Antonina. Intorno ad essa sono scolpite a bassorilievo, le vittorie, che M. Aurelio riportò contro i Marcomanni, ed altri popoli della Germania: fra queste gesta si riconosce ancora la immagine di Giove Pluvio, a cui i pagani attribuirono il famoso prodigio della pioggia, che i soldati cristiani della legion fulminatrice ottennero dal vero Dio. Questi bassirilievi sono inferiori per merito a quelli della colonna trajana, quantunque si riconosca che ne sono una imitazione. Nella sommità era collocata la statua di bronzo

dorato di M. Aurelio Antonino. E' puramente un sogno de' moderni ciò che sul piedestallo di essa si legge, che Marco dedicasse questa colonna ad Antonino Pio suo padre adottivo, poichè quella del Pio fu nello scorso secolo rinvenuta presso la casa della Missione, e il suo piedestallo con dedica di Marco Aurelio e Lucio Vero vedesi nel giardino Vaticano; ed inoltre una iscrizione rinvenuta presso la colonna, di cui si tratta, dà a questa il nome di colonna del Divo Marco, ed è opera de' tempi di Settimio Severo: questa lapide si conserva nel corridore delle iscrizioni al Vaticano, e serve a torre qualunque dubbio potesse ancor rimanere.

Questa colonna d'ordine dorico è composta di 28 pezzi di marmo bianco. Si ascende comodamente sulla cima di essa, per una scala interna a chiocciola, incavata nel marmo medesimo, di 180 gradini, illuminata da 41 spiragli. Il diametro è di palmi 17 e mezzo, e la intera altezza è di palmi 217, cioè il basamento del piedestallo, che rimane sotterra, ov'era l'antica porta 16; il piedestallo palmi 33; il zoccolo della colonna 3; la colonna con base, e capitello 129; il piedestallo e base della statua 17; la statua 19. Avendo sofferto mol-. to negl'incendi di Roma, e per un fulmine, venne dal pontefice Sisto V ristaurata e ridotta nello stato attuale, in tale occasione fu foderato di nuovo il piedestallo, colla direzione del Fontana: allora fu dedicata all'apostolo S. Paolo, onde vi fu collocata la statua del santo di bronzo dorato. Sul piedestallo fece porre le iscrizioni, che vi si leggono e che sono tutte moderne. Avanti alla colonna verso la via del Corso è una fontana dell'acqua Vergine eretta da Gregorio XIII con architettura di Giacomo della Porta. La tazza è tutta di quel marmo antico che volgarmente si appella porta santa: essa è stata ristaurata per le cure di Mons. Lancellotti presidente delle strade, e delle acque.

I quattro lati di questa piazza sono fiancheggiati dal palazzo Chigi, dal palazzo del principe di Piombino gia Spada, che rimane sulla strada del Corso, dal palazzo Brancadoro già Nicolini, e da quello della Posta Generale delle lettere, e della Computisteria della Camera, dove è anche la residenza del commandante della piazza

di Roma.

La strada appresso al palazzo Chigi, conduce alla

#### PIAZZA DI MONTE CITORIO.

Il monticello, su cui trovasi questa piazza, non è naturale, ma si è formato principalmente colle rovine dell'anfiteatro di Statilio Tauro, e colla terra cavata, e portatavi sopra a poco a poco nel fabbricare le case quivi attorno. Il nome attuale di Citorio, può credersi corrotto da Taurus o

Tom. I.

Toro, cognome di Statilio: certo è però che non è antico. La più nobile e bella decorazione di questa piazza è l'obelisco solare di Augusto, eretto nel luogo stesso, dove era prima situato il piedestallo della colonna d'Antonino Pio, fattovi innalzare da Benedetto XIV. Questo nel 1789 fu trasportato nel giardino Vaticano per ordine di Pio VI, il quale, colla direzione di Giovanni Antinori fece innalzare il suddetto obelisco di granito rosso con geroglifici, alto palmi 98, senza il piedestallo, che è del medesimo granito, alto palmi 19, su cui si legge la dedica di Augusto al Sole copiata da quella dell'obelisco della piazza

del Popolo.

Posa il piedistallo sopra un doppio zoccolo di marmo bianco, alto palmi 13 1/2, sicchè da terra è alto palmi 130 1/2, senza il globo di bronzo, che è nella sua sommità. In origine questo obelisco fu eretto in Eliopoli da Psammetico I, come si legge ne cartelli geroglifici più volte, e non da Sesostri, re di Egitto, come per equivoco scrisse Plinio: di la fu trasportato a Roma dall'imperatore Augusto, che lo innalzò nel Campo Marzio, facendolo servire di gnomone alla meridiana, segnata in un quadrante di bronzo, incastrato in terra sopra lastroni di marmo, e perciò si dice obelisco solare. Alcuni pezzi di essi furono ritrovati nel rifare le fondamenta della sagrestia di S. Lorenzo in Lucina, essendo

stato verso quella parte anticamente collocato il quadrante: l'obelisco fu rinvenuto al Largo dell' Impresa, dove si legge una iscrizione, che ricorda tale scoperta, e fu fatto dissotterrare da Benedetto XIV, nell' anno 1748: ma siccome si trovò rotto in cinque pezzi, perciò fu lasciato in abbandono fino al pontificato dell' immortale Pio VI.

Il principale edificio di questa piazza è il

### PALAZZO DI MONTE CITORIO.

Sopra gli avanzi dell'anfiteatro di Statilio Tauro, fu cominciato nel 1650 questo grandioso edificio col disegno del Bernini da Innocenzo X; ma poi essendo rimasto imperfetto, fu acquistato da Innocenzo XII, il quale lo fece terminar colla direzione di Carlo Fontana, e vi stabilì i diversi tribunali di giudicatura, onde fu detto Curia Innocenziana.

La facciata di questo magnifico palazzo è coronata da un campanile con un orologio, che dovrebbe regolare tutti quelli della città. Il cortile è di figura semicircolare, nel cui fondo è una fontana con tazza di granito trovata nelle rovine di Porto. La gran colonna di cipollino, che giace sul suolo, fu rinvenuta sotterra nel 1778, sulla piazza di Campo Marzo.

Negli appartamenti terreni trovansi gli Officj de' notari dell'Auditore della Camera, e de' suoi luogotenenti. Nel primo piano sono gli appartamenti dei prelati luogotenenti, e quelli dell'Auditore della Segnatura. Nel secondo piano risiede il Tesoriere, ed il card. Camerlengo.

Presso questo palazzo è la

## CASA DELLA MISSIONE.

Questa casa, che appartiene alla congregazione de' sacerdoti della Missione, fondata da S. Vincenzo de' Paoli, fu eretta nel 1642, da Maria di Vignarod, duchessa d'Aiquillon. I sacerdoti per loro istituto, fanno le missioni ne' paesi dello stato pontificio, e danno ai chierici secolari, che devonsi promovere agli ordini sacri, pii esercizi, onde meglio apprendano la perfezione de' costumi, e la liturgia.

La chiesa nell'interno della medesima casa, è dedicata alla santissima Trinità. Essa fu ricdificata nel 1741, mediante la beneficenza del card. Giacomo Lanfredini, con architettura del superiore della casa medesima, per nome della Torre. Li quadri delle cappelle sono di Mr. Vien, Giuseppe Bottani, Sebastiano Conca, Milani,

Monosilio, e Pietro Perotti.

Sembra che questo sito fosse compreso nel foro di Antonino Pio, giacchè nel giardino annesso alla suddetta casa, nel 1705, fu trovata sotterra la colonna, di che abbiamo già fatta menzione, che M. Aurelio e L. Vero eressero in onore d'Antonino Pio loro padre. Essa era di granito rosso, ed





avea il piedestallo di marmo bianco, ornato di altorilievi rappresentanti decursioni militari, e l'apoteosi di Antonino e Faustina, colla epigrafe:

DIVO • ANTONINO • AVGVSTO • PIO ANTONINVS • AVGVSTVS • ET VERVS • AVGVSTVS • FILII

La colonna avea palmi 68 di lunghezza e 25 di circonferenza. Siccome essa rimase molto danneggiata da un incendio, è servita per ristaurare gli obelischi, eretti dal pontefice Pio VI. Il suddetto piedestallo, che da Benedetto XIV era stato innalzato sulla piazza di monte Citorio, per ordine di Pio VI, fu, secondo ciò che si è detto, trasportato nel giardino del Vaticano, ove ora si trova.

Poco di qui lontano, è la piazza detta di Pietra, su cui vedesi un magnifico avanzo del

### TEMPIO DI ANTONINO PIO.

La pianta di questo magnifico edificio non lascia dubbio a doverlo riconoscere per tempio: la sua prossimità alle altre fabbriche degli Antonini, il suo stile, e la scoperta fattavi di una parte della iscrizione originale nel secolo XVI, sono forti argomenti per crederlo consacrato all'ottimo imperadore Antonino Pio dal senato e popolo romano, finchè nuove scoperte più decisive non mostrino altrimenti. Rimangono anco-

ra undici grandi colonne del lato settentrionale di questo tempio, che sostengono il loro architrave di marmo bianco : si l'architrave, che il resto dell' intavolamento, essendo molto rovinato, fu ristaurato con stucco nel secolo XVII dal Borromini, e ciò diè origine alla favola che sia formato d'un sol masso di marmo. Un frammento del cornicione originale si vede incastrato nel portico, pel quale si va dalla piazza del Campidoglio alla rupe Tarpeja. Le colonne sono di ordine corintio, ma molto danneggiate dagl' incendj : hanno palmi 6 c due oncie di diametro, e palmi 58 d'altezza. La base è attica, ed il capitello è ornato di foglie di acanto frastagliate. Nel cortile vedonsi alcuni gran massi della volta della cella, ch'era ornata di cassettoni quadrati.

Queste colonne servono oggi di decorazione alla facciata della dogana delle mercanzie, che vengono a Roma per la via di

terra.

Tornando di là, sulla strada del Corso, entrasi nella piazza che ha nome dal

### PALAZZO SCIARRA .

La bella architettura di questo palazzo è di Flaminio Ponzio, a riserva del portone, tutto di marmo bianco, che alcuni lo dicono d'Antonio Labacco, ed altri del Vignola.

Nel primo piano si conserva una bella e scelta raccolta di quadri, la quale riguar-



PIAZZA DI SCIARRA Interesti Colonna di Sciarra circht de Framinio Conzió net rev edificito net riso . 3 Abreo detto di Carbeganino



dasi come una delle più importanti di Roma. Dopo avere attraversato camere, nelle quali oltre molti quadri di paese, di Orizzonte, Locatelli, Bril, Claudio, e Pussino, ammirasi la bella copia della Trasfigurazione di Raffaelle, del Valentin, e le altre due belle pitture dello stesso Valentin rappresentanti la Decollazione di S. Giovanni, e Roma Trionfante, entrasi nella prima sala della galleria, dove sono raccolti, un quadro di Leonello Spada, rappresentante Gesù Cristo ne' patimenti : una Carità, di Elisabetta Sirani: la Vestale Claudia, che tira il vascello sul quale era il simulacro di Pessinunte; e Circe, che muta gli uomini in bestie, belle opere di Benvenuto Garofalo: la Cleopatra di Lanfranco, quadro dipinto con molta forza: la deposizione della Croce, del Baroccio :: e Gesù Cristo ne' patimenti, opera della scuola fiamminga: quattro bambocciate attribuite al Bassano; di lui pure si dicono l'orazione all'orto: i profanatori del tempio cacciati da Gesù Cristo: e la partenza dall' Egitto. Il Sansone è del Caroselli : il Mosè, di Guido nella sua maniera forte: la Vergine dell'Albano: una caccia, e un assalto del Tempesta : due piccoli quadri dello Scarsellini, rappresentanti una sagra Famiglia, e la flagellazione di Gesù Cristo: una Vergine della scuola del Buonarroti: S. Pietro che predica, di Pietro da Cortona: le nozze di Cana credute del Pomarancio: S. Agostino di Pietro da Cortona: una veduta di Napoli del 1702 d'autore incognito: l'adorazione de' Magi, di scuola tedesca: un quadro di Vouet rappresentante le tre età: tre quadretti, di scuola fiamminga: tre Madonne, una di Francesco Franci, l'altra di Carlo Maratta, e la terza di Andrea Sacchi, del quale è pure il Noè ubbriaco: una Madonna, di Andrea del Sarto: una S. Famiglia d'Innocenzo da Imola, della scuola di Raffaele: tre personaggi, della scuola fiamminga; ed un piccolo quadro di Teniers.

Nella camera seguente i quadri sulle porte sono dello Scarsellini: a sinistra si vedono due Evangelisti, del Guercino: una pittura dello Schidone: un ritratto incognito, di Raffaello, fatto nel 1518 secondo l'iscrizione originale : una decollazione, di Giorgione : una Madonna, di fra Bartolomeo da S. Marco: una pittura di Agostino Caracci, rappresentante l'amore conjugale : i Giuocatori , celebre quadro di Michelangelo da Caravaggio : la Vanità, e la Modestia, pittura famosa di Leonardo da Vinci : cinque quadretti di Breugel : due dell' Albano rappresentanti la Samaritana e la fuga in Egitto: una Maddalena, opera sublime di Guido: un piccolo quadro hen conservato di Giotto: un ritratto, del Bronzino: S. Giacomo, del Guercino: il martirio di S. Erasmo, abbozzo del quadro di Niccolò Pussino esistente nel Vaticano: l'adorazione dei Magi, opera di Benvenuto Garofalo: la famiglia del Tiziano dipinta da lui medesimo, come anche il ritratto incognito accanto: il Transito della Vergine, di Alberto Duro: S. Girolamo del Guercino: e finalmente l'altra Maddalena di Guido, detta delle Radici, tanto bella quanto quella indicata di sopra, di cui si direbbe quasi una ripetizione con pochi cangiamenti: presso la porta si osserva un quadretto dello Schidoni, e l'Apocalissi di S. Giovanni, di

Breugel.

Nella piazza che trae nome da questo palazzo e che perciò dicesi di Sciarra, facendosi uno scavo nel 1641 alla profondità di 23 palmi, si trovò l'antica selciata: ed incontro all'arco di comunicazione, detto di Carbognano, furono rinvenuti diversi pezzi di colonne, una lapide appartenente a Claudio, ed una medaglia d'oro in cui da una parte era l'effigie di quell' imperatore, e dall'altra un arco colla sua figura equestre: questa scoperta unita ad aleune altre fatte nel secolo precedente ai tempi di Pio IV, e ad alcuni avanzi allora esistenti, hanno fissato con molta probabilità che l'arco trionfale eretto dal senato e popolo romano a Claudio, per la conquista della Britannia e delle Orcadi fu verso la crociata dell'arco di Carbognano. L'iscrizione riportasi dal Nardini in questa guisa, come fu supplita da Gauges de Gozze.

TI · CLAVdio drusi f. caisari Avgvsto germanico pio PONTIFICI max. trib. pot. IX. cos. v. imperatori XVI. patri patriai SENATUS . POPVlusque romanus quod REGES . BRItanniai perduelles sine VLLA . IACTVRA celeriter caiperit GENTESQ. extremarum orchadum PRIMVS. INDICIO factor imperio adiecerit s. p. q. r.

Andando avanti, sul fine della piazza di Sciarra, si trova a destra una strada detta dell' Oratorio del Padre Caravita, dal nome del religioso gesuita, che nel 1611 istabili l'oratorio, in cui ogni sera si fanno divoti esercizi spirituali. Segue la piazza, e la

### CHIESA DI S. IGNAZIO.

Il card. Lodovico Ludovisi, nipote di Gregorio XV, nel 1626 cominciò questa chiesa in onore di S. Ignazio di Lojola, che però non fu terminata se non dopo la sua morte, con 200,000 scudi che egli lasciò. Domenichino ne fece due disegni, da'quali poi il P. Grassi gesuita, prendendo parte dell'uno, e parte dell'altro, formò quello, che fu eseguito. L' Algardi architettò la facciata, ch'è di travertino, ornata di due ordini di colonne, corintic, e composte.

L'interno della chiesa è diviso in tre navate da grossi pilastri corinti. Le pitture della gran volta, di tutta la tribuna, e del quadro del primo altare a destra, che è ornato di due belle colonne di giallo antico, sono di mano del p. Pozzi gesuita. I più nobili altari sono quelli della crociata, architettati dal suddetto p. Pozzi. Essi sono fra loro uniformi, decorati di buoni marmi, di bronzi dorati, e di quattro superbe colonne attortigliate, rivestite di verde antico. In quello a destra appartenente ai Lancellotti evvi sull'altare, un bassorilievo scolpito da Mr. Le Gros rappresentante S. Luigi Gonzaga, di molto merito per la esecuzione : ivi entro un' urna rivestita di lapislazzuli si conserva il corpo del santo. Sull'altare incontro è l' Annunziazione della Madonna, scultura a bassorilievo di Filippo Valle. Presso la porta laterale è il magnifico deposito di Gregorio XV, opera pure di Mr. Le Gros, che ne fece anche il disegno.

Il Collegio Romano, che trovasi annesso a questa chiesa, era già stato eretto nel 1582 da Gregorio XIII, con architettura di Bartolommeo Ammaunato. Intorno ad un magnifico cortile, circondato da due ordini di portici, sono disposte le cattedre, ove da' padri gesuiti s'insegnano le lingue latina, greca, ed ebraica: l'umanità, la rettorica, e le diverse parti della filosofia, e della teologia. Annessa al col-

legio è una vasta casa, nella quale oltre le camere di abitazione de' padri, è un osservatorio astronomico, un'eccellente biblioteca, ed un museo, formato dal p. Kircher, che contiene molte antichità in marmo, in bronzo, e in terra cotta, ed una collezione completa degli antichi assi formata dal card. Zelada, oltre una bella raccolta d'oggetti di storia naturale.

Entrando poi nella strada del Corso, sulla piazza di S. Marcello, è il gran palazzo Simonetti fabbricato col disegno di Alessandro Specchi, oggi abitato dalla lega-

zione francese.

Incontro a questo palazzo è l'antica chiesa di

## S. MARCELLO.

Secondo un' antica tradizione, questa chiesa fu edificata in origine nella casa di S. Lucina matrona romana verso il principio del quarto secolo: nel VI era già stata portata a titolo cardinalizio, e dedicata al pontefice S. Marcello I che vi era morto di patimenti. Adriano I la ristaurò: Gregorio XI nel 1369 la concesse ai frati serviti che la officiano ancora. Finalmente fu rifabbricata nel 1519 secondo i disegni di Giacomo Sansovino, meno la facciata di pessimo gusto, opera diretta da Carlo Fontana. Le pitture più stimate di questa chiesa, sono quelle sulla volta della quarta cappella a destra, dedicata al Cro-

cisso, dove è essigiata la creazione di Eva, bellissimo lavoro di Pierin del Vaga, il quale dipinse pure il S. Marco, e quasi intiero il S. Giovanni, ad eccezione della testa e del braccio nudo: di Pierino sono pure i due genietti, che abbracciano un candeliere: il resto è opera di Daniele da Volterra, il quale ajutato da Pellegrino da Modena terminò sui cartoni di Pierino le pitture di questa cappella: Luigi Garzi poi dipinse gli sportelli che chiudono l'immagine del Crocisso. In questa chiesa è sepolto il celebre viaggiatore Pietro Gilles morto nel 1555.

Dopo aver lasciato a sinistra un vicolo che corrisponde all'antico vicus Isidis, così detto da un tempio d'Iside soprannomata Exorata, nella stessa via del Corso si trova a destra la

## CHIESA DI S. MARIA IN VIA LATA.

La regione antica denominata Via Lata, presso i cui limiti trovasi questa chiesa diè origine alla sua denominazione. Si vuole che venisse edificata nel luogo, dove dimorò l'apostolo S. Paolo presso il centurione, che secondo gli Atti degli apostoli per ordine di Festo lo condusse in Roma: si crede pure che la sorgente che nella chiesa sotterranea si vede, nascesse per battezzare coloro che secondo gli Atti medesimi furono da S. Paolo convertiti al cristianesimo. Quindi molto per tempo vi fu edificato un

oratorio, il quale, essendo rimasto ingombrato intorno dalle rovine, diventò sotterranco, ed è quello, al quale discendesi per una comoda scala moderna. Sull'altare di questo sono i ritratti de'due santi apostoli Pietro e Paolo scolpiti dal Fancelli: sul suolo si vede la sorgente della quale si è fatta menzione. Vuolsi che la chiesa originalmente fosse eretta dal pontefice Sergio I. poco prima dell'anno 700 dell'era nostra. Innocenzo VIII. la ricostrusse verso il 1485, e nel rifabbricarla demoli un arco trionfale ivi vicino che credesi fosse quello eretto a Gordiano III. Nel 1662 fn rinnovellata coi disegni di Cosmo da Bergamo, e di Pietro da Cortona; questi fece il portico, e la facciata, ornata di due ordini di colonne corintie e composte: Cosmo da Bergamo fece il disegno dell'interno, il quale è a tre navi, divise da colonne di cipollino, coperte poi di diaspro di Sicilia. Nella prima cappella a destra è un S. Andrea, che bacia la croce, opera di Giacinto Brandi, nello stile di Guercino. Annesso a questa chiesa è il

# PALAZZO DORIA.

Esso consiste in tre corpi di fabbrica, i quali uniti insieme formano uno dei più grandi, e magnifici palazzi di Roma. Quello che corrisponde sulla piazza del Collegio Romano, che è il meglio architettato, fu cretto da D. Camillo Pamfilj : il disegno si attribuisce al Borromini, ma fu piuttosto di Pietro da Cortona: lo stesso D. Camillo Pamfilj poco dopo fece fare al Valvasori l'altro, che guarda la strada del Corso. Finalmente quello corrispondente sulla piazza di Venezia, fu fatto edificare dall' ultimo principe dell'istessa famiglia, col disegno di Paolo Amalj. In morte poi del suddetto principe, ereditò questo sontuoso edificio l'illustre casa Doria.

La decorazione interna di questo palazzo corrisponde all'esterna magnificenza. Entrando dalla parte del Collegio Romano è degno di osservazione il portico, che è avanti la scala grande, a motivo della difficoltosa struttura della sua volta piana, sostenuta da otto colonne di granito orientale. La scala di marmo che segue è spaziosa, e bella; e gli appartamenti, ai quali essa conduce, sono bene distribuiti, e riccamente ornati di preziosi arredi, e di una stupenda raccolta di quadri dei più celebri autori.

Nella prima camera trovansi molti paesi a guazzo di Gasparo Pussino: i tre che stanno nella linea inferiore incontro le fenestre sono di Ciccio Napoletano: quel di mezzo sopra è di Niccolò Pussino: ed i tre dalla parte delle fenestre sono di Mr. Rosa.

La seconda camera contiene quadri di paesi ad olio di Gaspare Pussino, onde vien detta il salone di Pussino: possono questi considerarsi fra le sue opere migliori, ma sopratutto si ammira quello conosciuto sotto il nome di ponte Lucano sulla via di Tivoli: sono in questa stessa sala quattro paesi di Mr. Rosa: tre altri di scuola napoletana: un quadro di costume rappresentante una turca di Benedetto Castiglione: un piombo dipinto da Labruzzi con vedutine di Roma, e de'contorni, ed alcune marine sopra le porte, di Monpair.

Nella terza camera il primo quadro a sinistra rappresentante lo sposalizio di S. Caterina è opera di Scipione Gaetano: segue una S. Dorotea di Lanfranco: una santa Famiglia, pittura della scuola di Andrea del Sarto: il Diluvio, quadro che si accosta alla scuola veneziana: un paese di Both: l'Assunta di scuola caraccesca: due paesi sopra le fenestre del Pussino: una marina di Tempesta: un paese di scuola fiamminga: una nevata di Bartolommeo Fiammingo fra due paesi di Both: un quadro grande di Castiglione rappresentante un Orientale a cavallo, che può riguardarsi come il compagno di quello della sala precedente: S. Eustachio di Alberto Duro: un fanciullo che scherza con un leone di Tiziano: una Transfigurazione della scuola di Lanfranco: due paesi di Pussino: tre quadri di Bassano rappresentanti Gesù Cristo che caccia i profanatori dal tempio: la fuga di Giacobbe : e Gesù Cristo tentato dalla sommità della rupe: la caduta di S. Paolo di Taddeo Zuccari, che ha imita-

to lo stile di Giulio Romano, le armature che veggonsi sopra questo quadro sono di autore incerto: il sagrifizio di Noè dopo il diluvio è di Bassano: una Madonna della scuola di Perugino: Venere fralle stagioni di Filippo Lauri: un quadro con cacciagione di Benedetto Castiglione: un paese di Pussino: una Madonna col bambino e S. Giovanni di Giovanni Bellini: l'apparizione di Gesù Cristo ai discepoli in Emaus di Bassano: una Galatea di Lanfranco: un Ecce Homo di Bassano, il quale pure dipinse l'Arca di Noè, ed il figliuol prodigo: una burrasca di Tempesta il vecchio: un quadretto di Giorgione: S. Sebastiano di Agostino Caracci: e sopra la porta un paese di Pussino.

Entrando nella quarta camera si osserva a sinistra una santa Famiglia del Garofalo: un ritratto di Giorgione: Endimione del Guercino: una Madonna di Mola: un ritratto di donna dipinto da Tiziano: una Deposizione della croce di Paolo Veronese: un ritratto di Macchiavelli di Andrea del Sarto: una mezza figura di S. Giuseppe del Guercino: due ritratti di donna uno di Vandyck, ed un altro di Scipione Gaetano: un bambino adorato dagli angeli di autore incerto: due parti del mondo del Solimena: quattro quadri sulle fenestre rappresentanti cacciagioni dello Spadino, il paese che è fra questi è opera del Monpair : il ritratto di una religiosa che vedesi

in alto è di scuola fiamminga : seguono due altre parti del mondo di Solimena, che so-no gli ultimi oggetti della seconda banda. Sulla facciata dirimpetto alla porta d'ingresso vedesi una predicazione di Gesù Cristo di scuola siamminga: un ritratto di donna di Paolo Veronese: quello di Donna Olimpia che è di autore incerto: segue il bel quadro della morte di Abele di Salvator Rosa: un ritratto di giovane di autore incerto: Gesù Cristo che porta la croce incontrato dalla Veronica opera di Frangipane che vi si pose il suo nome : un ritratto di Tiziano: e quello famoso di Bartolo e Baldo di Raffaelle. Sopra questo quadro classico si vede il ritratto di Giansenio di Tiziano: Icaro e Dedalo della scuola di Andrea Sacchi: un quadro rappresentante pesci ed altri animali di autore incerto, come l'altro che è dirimpetto: la deposizione della croce di Giorgio Vasari: una graziosa figura di Pierin del Vaga: un paese con l'apparizione in Emaus di Both: una testa muliebre di Tiziano: ed una Pietà opera eccellente di Annibale Caracci. Sopra questa è un paese di Monpair: un quadro di Simone da Pesaro: segue Agar mandata via da Abramo opera di scuola napoletana : una santa Famiglia di Pietro Perugino : un paese di Domenichino: ed una testa con turbante, copia d'un quadro di Rubens. Incontro alla fenestra è il bel quadro rappresentante Diana e Endimione opera di Ru-

bens: sotto vi sono due ritratti, uno della scuola e l'altro di Vandyck stesso: degli altri due verso l'angolo quello di sopra è opera di Tiziano, l'altro è di Vandyck che vi figurò lo sua vedova. L'ultima facciata di questa camera contiene l'Agar dello Spagnoletto, un quadruccio di Mazzolino rappresentante Gesù Cristo alla tomba: un bel paese fiammingo: un quadro di Bronzino ove si vede essigiato Gesù Cristo ajutato dal Cirenèo: un bellissimo ritratto di Rubens rappresentante la sua moglie: l'Arca di Noè di Bassano: il sagrifizio di Abramo di Castiglione : il riposo in Egitto di Luca di Olanda: un paese della scuola di Claudio: ed un S. Girolamo di Annibale Caracci.

La quinta camera contiene principalmente ritratti, de'quali il primo a sinistra rappresentante una donna è di Rubens : sopra si vede un quadretto di Mola che rappresenta S. Brunone nello stile di Andrea Sacchi, lo stesso che vedesi ripetuto al palazzo Chigi: il gran quadro simbolico è opera di Conca: la Madonna seguente è di Carlo Cignani: da Rubens fu dipinto il ritratto virile che segue : Carlo II è opera di Giorgione: seguono due marine di scuola fiamminga: la strage degl'Innocenti di Gemignani: il ritratto della moglie di Holbein dipinto dal suo marito: due mezze figure dipinte dal Prete genovese: Gesù Cristo che paga il tributo, del Calabrese: due

altre mezze figure del Prete genovese: il ritratto di Holbein dipinto da lui medesimo, il quale si è effigiato con una borsa, e un garofalo: il ratto di Proserpina, ed Orfeo che attrae le belve sono di Bassano: il vivo ritratto che siegue è di scuola fiamminga; questo trovasi presso due altri ritratti di minor vaglia: un bel paese di Suancveld:

ed un profeta di Andrea Sacchi.

Nella sesta camera meritano di essere osservati i quadri seguenti: la fuga di Giacobbe di Bassano: Icaro e Dedalo dell'Albano: un presepe di Bassano: il S. Girolamo dello Spagnoletto: la Maddalena di Caracci: il ricco Epulone di Luca Giordano: Giove e Giunone di Guido Cagnacci: S. Antonio Abate di Giacinto Brandi: due quadri del Caravaggio che rappresentano una pescivendola ed una fruttajuola: una S. Famiglia di Ludovico Caracci: un quadretto nello stile di Salvator Rosa: una Virtù, pittura di antico stile: Gesù Cristo che paga il tributo: due vedute di Gaspare degli occhiali: e due altri quadretti nello stile di Salvator Rosa: segue la Carità Romana di Mr. Valentin: una santa Famiglia di Garofalo: quattro tondi di Michelangelo delle Bambocciate: un altro S. Girolamo dello Spagnoletto: un S. Girolamo di Palma: e due altri quadri compagni ai già descritti di Michelangelo da Caravaggio.

Da questa camera si passa nella galleria che può giustamente riguardarsi come una delle più magnifiche di Roma: a sini-stra la disputa di Gesù Cristo co'dottori è opera di Dossi da Ferrara: vedesi quindi una mezza figura di donna dell'Holbein: S. Filippo detto Pippo buono del Barocci: un ritratto ed un S. Girolamo di autori incerti: un quadretto del Mazzolino: due Battaglie del Borgognone : la Maddalena del Calabrese: l'Autunno di Romanelli: la Visitazione della Madonna, quadro grande del Garofalo: due paesetti rotondi del Domenichino: due altri paesi di Breugel: una bella Madonna di Sassoferrato: la primavera di Romanelli : un bel ritratto di un Francescano di Rubens che si pretende sia il suo confessore : una Madonna col bambino dello stesso: una mezza figura rappresentante la Maddalena, di Tiziano: sei stupendi paesi di forma semicircolare a guisa di lunette di Annibale Caracci, il quale vi rappresentò la fuga in Egitto: la Visitazione: l'Assunzione: la sepoltura di Gesù Cristo: la natività: e l'adorazione de' Magi. Sulla prima di queste lunette è uno de'più classici paesi di Claudio: segue un S: Gio. Battista di Mr. Valentin: una cena in campagna di Brandebourg: Gesù Cristo che va al Calvario di Brilli: un paese di Both : la cena in casa del Farisèo di Tintoretto: una testa di Mola: S. Francesco di Annibale Caracci: la cena in Emaus di

Lanfranco: Venere e Adone di Paolo Veronese: una testa di Barocci: un piccolo
S. Francesco di Annibale Caracci: la fuga
di Giacobbe copia del Bassano: un paesetto di Both: una lotta fra alcuni amorini e
i genj di Bacco del Gessi; la morte di
Tancredi del Guercino: S. Rocco dello Schidone: un altro superbo paese di Claudio
rappresentante un sagrificio ad Apollo nel
tempio di Delfo: un giovanetto del Guercino: e finalmente un abbozzo del Correggio rappresentante la Gloria che corona la
Virtù.

La seconda ala della galleria è ornata ma-gnificamente con stucchi dorati e bellissimi tremò: la sua volta fu dipinta a fresco da Milani: per questa ala si entra in un appartamento composto di quattro camere. Nella prima vedesi la creazione di Eva di Breugel: un paese di Orizzonte: due vedute di Venezia di Gaspare degli Occhiali: una marina di Manglar: due paesi, uno di Orizzonte e l'altro della scuola di Gaspare: un bellissimo paese del Pussino rappresentante la fuga in Egitto nel momento d'una tempesta: una marina della scuola di Salvator Rosa: una tempesta di Manglar : un paese di Torregiani : due quadri rappresentanti frutti dello Spadino: due paesi di Orizzonte: due altri di Busiri: la Flora del Guercino: S. Pietro di Guido: l'Ipocrisia, quadro non terminato del Tiziano: un altro paesaggio del Torregiani:

una marina di Bassano: e la copia di un quadro di Niccolò. Entrando nella seconda camera vedesi a sinistra una battaglia della scuola del P. Giacomo: un paese dell' Orizzonte: un altro del Torregiani: una testa muliebre di scuola veneziana: la Madonna col bambino di Pietro Perugino: un quadro rappresentante fiori di autore incerto: due altri paesaggi dell'Orizzonte : un porto di mare di Rubens, sopra il quale sono due altri Orizzonti: due prospettive di autore incerto : il ratto di Proserpina di Solimena: un'altra battaglia della scuola del P. Giacomo: Arianna e Bacco, quadro di scuola napoletana: un paese del Torregiani : tre quadretti di Monpair : una prospettiva del Viviani: un paese di Orizzonte : la discesa di Gesù Cristo all'inferno di autore incerto: una marina di Manglar: un quadro rappresentante frutti, opera del Navarra: due paesi di Giacomo lo Spagnuolo: un'Accademia di musica del Calabresc : la tentazione di S. Antonio di Breugel; la Concezione di Macarino da Siena: quattro bambocciate di scuola fiamminga: i due ipocriti del Fabro d'Anyersa: la Madonna col bambino dello Schidone: un paesetto fiammingo colla Maddalena: una tempesta di Manglar: la tentazione di s. Antonio del Mantegna: due quadretti di Gherardo delle notti : una pittura di Monpair: un paese di Orizzonte, ed un'altra prospettiva di Viviani. Nella terza camera è un paese di

Bassano: seguono due paesetti di Manglar: la strage degl'Innocenti di Mazzolino: una marina di Manglar: un porto di mare di Francesco Rubens : un ritratto in profilo del Barocci : due quadri rappresentanti fiori di autore incerto: un porto di mare di Manglar: un paesaggio dell'Orizzonte: una marina di autore incerto: un quadro di scuola fiamminga rappresentante una Zingara: s. Girolamo di Muziano: una Madonna della scuola di Andrea del Sarto: due quadri di Manglar : un paese nello stile di Salvator Rosa: il pianto di s. Pietro dello Spagnoletto: una veduta di campagna di Gasparc: due paesetti dell'Orizzonte: s. Gio. Battista del Caravaggio : la presa di Castro del Borgognone colle figure nell'aria di Carlo Maratta: un ritratto di Tiziano, ed uno del Pordenone : un uomo ed una donna con pomo in mano di Tiziano: un' altra veduta di Gaspare: un paesaggio di Gaspare degli occhiali: un altro di autore incerto: un venditore di meloni di Michelangelo da Caravaggio : la creazione degli animali di Breugel : e la Deposizione di Francesco Salviati . L'ultima camera contiene un paese di Agostino Tassi : un altro di Busiri : una Madonna di Carlo Maratta: due vedute di scuola fiamminga : un paese di scuola napoletana: un altro di Both: la discesa di Enea all' inferno di Breugel: il diavolo che semina la zizzania : un cieco che guida l' altro di autore incerto: un paese di Bassano, e quattro di Orizzonte: due di Both: un quadretto con cavalli di Mr. Leandro: un altro nello stile di Bergem rappresentante animali: Erminia di Romanelli: un paesaggio di Paolo Brilli: due di Gerfurdt: ed uno di Gaspare Pussino: una marina fiamminga: due paesaggi di Orizzonte: un paesetto di Pussino, e finalmente uno di Orizzonte.

Riprendendo il giro della galleria si ammira nella terza ala un magnifico paese di Claudio colle figure del Lauri, e rappresentante il riposo in Egitto : segue l' Orazione all'orto della scuola di Michelangelo: una mezza figura di donna di Murillo: una santa Famiglia di Benvenuto Garofalo: una Maddalena del Feti : la strage degl' Innocenti di Luca Giordano: due paesetti uno di Breugel, e l'altro del d'Olanda: un paese di Brilli, uno di Breugel, ed il terzo di scuola fiamminga: Giunone che mette gli occhi d' Argo nelle piume della coda del suo pavone del Saraceni : il Figliuol prodigo del Guercino : un superbo paese del Torregiani : due altri paesi di Claudio di Lorena: frai quali è una Maddalena d'Annibale Caracci : segue una s. Agnese, bella opera di Guercino: la sommersione di Faraone, quadro in pietra del Tempesta fra un quadretto di Breugel, ed una Madonna di Garofalo: una bella Madonna di Guido: il ritratto d'Innocenzo X di Vela-

Tom. I.

squez: una Madonna del Parmigiano: Mar-sia ed Olimpo d' Annibale Caracci: un presepe del Parmegiano : S. Gio. Battista che si abbevera del Guercino: un altro bel paese di Torregiani : lo sposalizio di S. Caterina del Garofalo fra quattro quadretti fiamminghi rappresentanti paesi: una Giuditta creduta di Guido: un bel quadro di Sassoferrato rappresentante la Madonna, S. Giuseppe, e il Bambino: segue un S.Eustachio di Alberto Duro: una Madonna fra vari santi di Ludovico Caracci: una battaglia del Borgognone: un paese di Both, in cui vedesi espresso Gesù Cristo servito dagli angeli nel deserto: la riunione degli avari opera famosa del fabro di Anversa: una mezza figura con testa di morto in mano di Luca Giordano: la Madonna con due santi del Francia col suo nome scritto: una mezza figura di Fauno dello stile di Rembrandt: la nascita di Gesù Cristo quadro grande del Garofalo, nel quale ha introdotto s. Gio. Battista: s. Francesco, e la Maddalena: i ritratti di Lutero, Calvino, e Caterina sono una copia del quadro di Giorgione esistente nel palazzo Pitti a Firenze: e finalmente una Madonna insieme con altri santi di Ludovico Caracci.

La quarta ala della galleria contiene un Ecce-Homo dello stesso Caracci : una Madonna di Carlo Maratta : una Madonna addolorata del Bronzino : una santa Famiglia con due Angeli di Fra Bartolommeo da

s. Marco : Marte e Venere di Paride Bourdon : un paese del Domenichino : un quadretto dipinto sopra lavagna di Lodovico Caracci, il quale vi espresse la Madonna, il Bambino, s. Giuseppe, e due sante : la Madonna il Bambino, e s. Gio. Battista dello Schidone: Susanna di Annibale Caracci: quattro Breugel rappresentanti i quattro elementi: un altro paese del Domenichino: Sansone che beve alla mascella, del Guercino: l'Arca di Noè del Bassano: due pacsetti di Both : s. Pietro visitato dall'angelo del Lanfranco: la Maddalena di Luca Cambiasi : s. Paolo del Guercino : Gesù Cristo sulla Croce del Buonarroti : s. Caterina di Garofalo: il sagrifizio di Abramo del Tiziano: una bambocciata di Richert: il volto santo del Barocci: due quadretti di Mompair : s. Gio. Battista del Caravaggio : un bel quadro di Teniers rappresentante nozze campestri: una Sibilla del cay. Massimo: una donna presso il lume di una candela di Gherardo delle notti: un ritratto di poeta del Tiziano : s. Pietro che disputa con Simon mago di Tearino Bolognese: una Maddalena assisa di Michelangelo da Caravaggio: il ritratto di Giovanna II. regina di Napoli di Leonardo da Vinci : quattro quadretti di Gherardo delle notti: una copia delle famose nozze Aldobrandini Niccolò Pussino: il ritratto del duca di Ferrara del Tintoretto: un altro ritratto del Tiziano: una deposizione del Padovanino: una Madonna col bambino, s. Giuseppe, e s. Caterina di Tiziano: un ritratto muliebre di Luca d'Olanda, ed infine

un s. Girolamo dello Spagnoletto .

Entrando in alcune camere dell'appartamento grande annesso alla galleria vi si veggono paesi di Pussino, Mauglar, Both, Mr. Rosa, Salvator Rosa, Tempesta, Torregiani e Brilli.

Dirimpetto al palazzo Doria vedesi quello, già dell'Accademia di Francia, ed oggi di S. M. la regina vedova di Sardegna. La facciata è architettura del cay. Carlo Rai-

naldi.

Continuando la strada del Corso, trovasi a destra, sul cantone della piazza di Venezia, il palazzo già Rinuccini, ed ora di donna Letizia Buonaparte, edificato con buona architettura di Matteo de Rossi.

Dall'altra parte della piazza di Venezia

è il

### PALAZZO TORLONIA.

Questo magnifico palazzo fu costrutto con architettura di Carlo Fontana dai signori Bolognetti. Acquistato sul principio di questo secolo dal fu Duca Torlonia, venne da lui sontuosamente abbellito, e ridotto nello stato attuale. Esso racchiude una scelta galleria di quadri di autori celebri, e belle sculture antiche. Le sale mobiliate con finissimo gusto e con ricchezza sono state particolarmente ornate con opere de'



2. Salaz. Torlania arrh del Canavari nel món 3. Torre di traculist.



più insigni artefici moderni, cioè con pitture di Camuccini, Landi, e Palagi, e col gruppo colossale rappresentante Ercole e Lica, opera del celebre Canova.

Incontro a questo palazzo è quello detto il

## PALAZZO DI VENEZIA.

Questo magnifico edificio, che apparteneva alla repubblica di Venezia, ha dato la denominazione alla piazza, che rimane sulla fine della strada del Corso. Esso fu fabbricato nel 1468, in tempo di Paolo II, con solida, e maestosa architettura di Giuliano da Majano, servendosi delle pietre cadute del Colosseo. Diversi papi vi hanno fatto la loro dimora, e Carlo VIII, re di Francia, vi soggiornò nel 1494, allorquando andò alla conquista del regno di Napoli. Oggi appartiene a S. M. I. R. A. l'imperatore di Austria e serve ordinariamente di residenza alla sua legazione presso la S. Sede.

Inclusa in questo palazzo è la

#### CHIESA DI S. MARCO.

Il pontefice S. Marco nel 336 eresse questa chiesa, la quale dopo varie ristaurazioni, nell'anno 833, da Gregorio IV fu rinnovata da' fondamenti. Dipoi Paolo II veneziano, nel 1468, lasciando intatta l'antica tribuna ornata di mosaici, la riedificò insieme coll'annesso palazzo, con architettura di Giuliano da Majano. Fi-

nalmente fu tutta ristaurata, ed abbellita di stucchi, e di pitture a spese del cardinal Quirini. Il quadro della prima cappella a destra, è del Palma, i laterali, e le pitture della volta sono del Tintoretto, ambedue insigni pittori veneziani. Il quadro della seconda cappella è di Luigi Gentili ; quello della terza è di Carlo Maratta ; l'altro della seguente è del cav. Gagliardi. Il quadro di S. Marco, nella cappella in fondo della navata, è di Pietro Perugino; ed i laterali sono del Borgognone. Nella tribuna dell'altar maggiore sono tre quadri: quello di mezzo è del Roma-nelli, e i laterali sono del Borgognone. Il quadro dell'altare appresso la sagrestia è di Ciro Ferri; e quello del seguente altare è del Mola. Il bassorilievo della cappella del beato Gregorio Barbarigo è opera del signor Antonio Deste.

Passando poi nella piazzetta di Macel de' Corvi, si veggono nel cantone a sinistra della salita di Marforio, gli avanzi del

## SEPOLCRO DI C. POBLICIO BIBULO.

Secondo si legge nella seguente iscrizione, esistente in questo antichissimo monumento sepolerale, il sito in cui trovasi, dal senato e popolo romano fu concesso a C.Poblicio Bibulo, edile del popolo, a riguardo de' suoi meriti:

C. POBLICIO L. F. BIBVLO AED. PL. HONORIS VIRTYTISQVE CAVSSA SENATVS CONSVLTO POPVLIQUE IVSSV LOCVS MONVMENTO QVO . IPSE POSTEREIQVE EIVS . INFERRENT VR PUBLICE . DATVS . EST

Quantunque in origine esso fosse fuori delle mura di Servio Tullio, ciò non ostante quando furono distese vi restò incluso; come pure quello creduto della famiglia Claudia, ch'è poco lontano. Il sepolero di Bibulo, con quelli degli Scipioni, di Cajo Cestio, di Cecilia Metella, e di M. Servilio Quarto, per avere tutti la loro iscrizione, e per essere i primi quattro più conservati, debbono considerarsi come i cinque monumenti sepolcrali i più rimarchevoli, che siano in Roma e nelle sue vicinanze. Quello di cui parliamo è composto di travertino, ed ornato di quattro pilastri, che sostengono un bel cornicione, e sono singolari, perchè diminuiscono dal mezzo in su. Esso era a due ordini, ma il primo è oggi quasi tutto sotterrato.

Ritornando al palazzo di Venezia, dirimpetto alla sua facciata settentrionale è l'altra parte del gran palazzo Doria, fabbricato nel 1743, dall'ultimo principe della casa Pamfili, col disegno di Paolo Amali,

secondo che è stato detto.

Dopo si trova il palazzo Ercolani, di bell'architettura di Camillo Arcucci, oggi appartenente a S. A. R. il Duca di Lucca.

Viene appresso il palazzo Altieri, che è uno de' più belli, e vasti di Roma. Esso fu edificato con architettura di Giovanni Antonio de Rossi, in tempo di Clemente X, ch'era di questa famiglia. Nel primo ripiano della scala è la statua di un prigioniero barbaro; rimane questo palazzo sulla piazza della

## CHIESA DEL GESU'.

Questa magnifica chiesa, che appartiene alla Compagnia di Gesù, è una delle più grandi e ricche di Roma . Essa fu eretta nel 1575 dal card. Alessandro Farnese, con architettura del celebre Vignola: la prosegui in appresso Giacomo della Porta, suo allievo, il quale fecevi con suo disegno la cupola, e la facciata, ornata di due ordini di pilastri corinti e composti. Il maestoso interno di questa chiesa è decorato di pilastri composti, di stucchi dorati, di sculture in marmo, e di belle pitture. La cappella della crociata a destra, fu fatta sopra i disegni di Pietro da Cortona; essa è ornata di buoni marmi, e di quattro belle colonne, in mezzo a cui è un quadro che rappresenta la morte di S. Francesco Saverio, opera di Carlo Maratta. L'altar maggiore, che fu architettato da Giacomo della Porta, è ornato di quattro belle colonne di giallo antico, e d'un buon qua-dro di Girolamo Muziano, rappresentan-te la Circoncisione di Gesù Cristo. Al lato



land. (def. Turnese. La cusa con - tayan otherhodel Trainaldi I Salar Attion 2 Palar Setonie. ( hiera eretta nel 1015. con dech. deu



di quest'altare è il deposito del card. Bellarmino ornato di varie figure in marmo, scolpite da Pietro Bernini. Le pitture a fresco sulla volta della tribuna, come ancora quelle della gran cupola, e del voltone della chiesa, ove è espresso S. Francesco Saverio portato in ciclo, sono opere del Baciccio. Si ammira nella crociata la sontuosissima cappella di S. Ignazio, fatta col disegno del p. Pozzi gesuita, la quale è una delle più magnifiche e ricche di Roma. Essa è decorata di quattro superbe colonne incrostate di lapislazzulo, e listate di bronzo dorato, del qual metallo sono anche le basi, e i capitelli. I piedistalli delle colonne, il cornicione, ed il frontone, che viene sostenuto da dette colonne, sono di verde antico. In mezzo al frontone risalta un gruppo di marmo bianco, rappresentante la Santissima Trinità, scolpito da Bernardino Ludovisi, a riserva della figura di N.S., che fu fatta da Lorenzo Ottone. Il globo, che tiene il Padre Eterno, è il più grosso, e più bel pezzo di lapislazzulo, che siasi mai veduto . Il quadro di S. Ignazio, situato sopra l'altare, è del suddetto p. Pozzi. Dietro a questo quadro è situata la statua del santo in argento. Il corpo del santo si conserva sotto l'altare, entro una ricca urna di bronzo dorato, ornata di pietre preziose, e di bassorilievi di bronzo dorato, e di marmo, rappresentanti diverse istorie

del santo. Ai lati dell'altare sono due bellissimi gruppi di marmo; uno rappresenta la Fede adorata dalle più barbare nazioni, scultura di Giovanni Teudone; l'altro la Religione, che colla croce atterra, e fulmina l'eresia, espressa sotto l'emblema d'un uomo, che tiene un serpe, e d'una donna decrepita, scultura di Mr. Le Gros. Le pitture della volta di questa cappella sono del Baciccio. Annessa a questa chiesa è la casa professa de' gesuiti, ove risiede il loro generale. Questa è una fabbrica molto vasta, che il card. Odoardo Farnese fece crigere col disegno dell' architetto

Girolamo Rainaldi.

Prendendo la via a sinistra di questa chiesa si vede di prospetto il Campidoglio, di cui si parlerà più sotto. Giunti sotto di esso trovasi a sinistra una spaziosa e nobile scala, composta di 124 gradini, formati di pezzi rotti di marmo bianco di varie specie, tratti da diversi edifici antichi, e non particolarmente dal famoso tempio di Quirino nel Quirinale, come alcuni vorrebbero far credere. Questa scala venne costrutta sotto la direzione di maestro Lorenzo artista romano del rione Colonna, l'anno 1348 come si legge nella iscrizione contemporanea esistente a sinistra della porta principale della chicsa di S. Maria di Araceli, della quale tratterassi nella giornata seguente.





CAMPIDOGLIO CAPITOLE

# DI ROMA

# SECONDA GIORNATA

DAL CAMPIDOGLIO AL LATERANO .

MONTE CAPITOLINO.

uesto monte, uno de'più celebri di Roma antica, ha avuto in epoche differenti diversi nomi. Ne' tempi più antichi fu detto Saturnio da Saturno, che vi fabbricò una città detta anche Saturnia. Ai tempi di Romolo fu chiamato Tarpejo, da Tarpeja vergine romana figlia di Spurio Tarpejo, la quale fu uccisa dai Sabini. Finalmente sotto Tarquinio Superbo ricevè il nome di Capitolium o Monte Capitolino, a cagione del capo umano trovato nel gittare le fondamenta del tempio di Giove, riguardato come un presagio della futura grandezza di Roma. Dall'antico nome di Capitolium viene il nome corrotto di Campidoglio, col quale oggi si appella.

La forma di questo monte è ovale; nelle due estremità ergonsi due cime, che lasciano una valle in mezzo. La sommità settentrionale fu particolarmente chiamata Capitolium dal tempio di Giove Capitolino, che vi esisteva, la sommità meridionale Arx o la Fortezza, perchè era la cittadella di Roma; la valle intermedia dicevasi Intermontium. La sua circonferenza è di 4400 piedi antichi, e la sua altezza dal livello del mare è di 46 metri.

Nel descrivere queste differenti parti, secondo ciò, che gli antichi scrittori ci hanno lasciato, mi limiterò soltanto alle cose principali, essendo infinito il numero degli edifici, e di altri monumenti, che si citano come esistenti su questo monte. Sulla sommità settentrionale dove è oggi la chiesa di Araceli, poco sito vi resta oltre quello occupato dal tempio di Giove Capitolino, il quale cominciato da Tarquinio Prisco, fu finito da Tarquinio Superbo, e dedicato da M. Orazio. Questo primo tempio era probabilmente di architettura etrusca, circondato da portici con pilastri. Essendo rimasto incendiato, Silla lo riedificò, e si servì delle colonne del tempio di Giove Olimpico in Atene. Questo secondo tempio fu dedicato da Catulo, il cui nome si leggeva nella iscrizione; Dionisio d'Alicarnasso, che lo vide in piedi, mostra, che era quasi perfettamente quadrato, non essendovi che quindici piedi di differenza, fra la sua lunghezza e la larghezza, imperciocchè avea circa 200 piedi di lunghezza e 185 di larghezza. Avea tre ordini di colonne di fronte, e due ne'lati, e la sua faccia era rivolta a mezzo-giorno, cioè verso il Foro e l'Aventino; di dietro non avea portico, ma si univa alle mura del Campidoglio. Nell'interno era la cella divisa in tre navi con tre edicole in fondo, quella di mezzo consacrata a Giove, quella a destra a Minerva, e quella a sinistra a Giunone. Arse di nuovo nella guerra fra Vespasiano, e Vitellio, e fu rifatto da Vespasiano. Poco durò questo terzo tempio, poiche sotto Tito rimase per la terza volta incendiato, e fu finalmente ristabilito da Domiziano con maggiore splendore che mai, avendo fatto venire, secondo Plutarco, le colonne da Atene di marmo pentelico, le quali per essere state ripolite a Roma, perderono parte della loro proporzione, e parvero troppo sottili. Quale fosse la magnificenza, e la ricchezza di questo tempio, sarebbe lunga cosa a descriversi; basti riflettere, che il tempio di Giove Capitolino era il principale della città regina delle nazioni.

Nell'Intermontium, oltre l'Asilo stabilito da Romolo, che dovea occupare parte della piazza attuale del Campidoglio, era il Tabularium, che noi diremmo l'archivio dello Stato, dove in tavole di bronzo si conservavano i Senatus-consulti, i Plebisciti, ed altri atti pubblici. Allorquando Vespasiano dove ristabilire quelle, che erano perite per l'incendio vitelliano, montarono a tremila, secondo Svetonio. Il Tabulario fu fatto da Q. Lutazio Catulo,

egualmente che la sua sostruzione altissima. Questa esiste ancora verso il Foro sotto il palazzo del Senatore, ed esiste pure una gran parte del portico del Tabulario rivolto al Foro; che era arcuato con mezze colonne addossate ai piloni, e come tutto il resto, costrutto di pietra gabina, con intavolamento e capitelli di ordine dorico di travertino, i quali rimangono ancora e sono incastrati in muri moderni, e de'bas-

si tempi.

Sulla cittadella sono da nominarsi specialmente la casa di Romulo fatta di stoppia; quella di Tazio; la casa di Manlio Capitolino, convertita dopo in tempio di Giunone Moneta; la curia Calabra, donde il pontefice annunziava al popolo il novilunio; e finalmente il tempio di Giove Feretrio votato da Romulo per servire di custodia alle spoglie opime. Riportare le spoglie opime dicevasi quando il capitano romano uccideva di propria mano il condottiere nemico. Nel corso della storia tre esempi soli se ne citano: di Romolo, che uccise Acrone re di Cenina, di Cornelio Cosso, che spense Tolumnio re de'Vejenti, e di M. Claudio Marcello, che uccise Viriodomaro re de' Galli . Augusto ristaurò , ed ampliò questo tempio, che però fu sempre di piccolissima estensione.

La cittadella era separata dal resto del Campidoglio con mura, e torri, che furono riedificate dopo la disfatta de'Galli da Camillo. Di quelle, che precisamente separavano la cittadella dal resto del Campidoglio, si vede un avanzo sotto il palazzo Caffarelli, composto di massi quadrilateri di peperino, o pietra albana. Nello stesso palazzo, e nel giardino rimangono grandi avanzi della stessa cittadella, costrutti anche essi di grandi massi quadrati

di pietra albana.

Anche della Rupe Tarpeja, dalla quale furono gittati Manlio, e tutti coloro, che erano incolpati di affettata tirannide, si vede un bell'avanzo verso la piazza della Consolazione, alto circa 50 piedi. Bisogna però riflettere all'interramento della valle sottoposta, ed alla diminuzione, che coll'andare de'secoli può avere superiormente sofferto, onde senza esagerazione conviene credere, che avesse sopra i cento

piedi di altezza.

Oggi si sale al Campidoglio da diverse parti; anticamente trovasi fatta menzione di tre sole salite, e tutte tre verso il Foro: primieramente i cento gradi detti della Rupe Tarpeja, i quali dalla estremità occidentale del Foro salivano alla cittadella, costeggiando la Rupe, presso a poco nella direzione della strada che dietro l'albergo della Bufala sale dalla Consolazione al monte Tarpeo, o Caprino. In secondo luogo, la salita detta Clivus Capitolinus che cominciava nel Foro con due rami, uno sotto l'arco di Tiberio verso l'ospedale della

Consolazione, e l'altro presso l'arco di Settimio Severo, passando fra i tempi della Fortuna, e di Giove Tonante. Questi due rami riunivansi dietro il tempio della Fortuna, e quindi il Clivus Capitolinus conduceva al tempio di Giove Capitolino traversando l'intermonzio. Finalmente sotto l'arco di SettimioSevero era il principio della terza salita, detta Clivus Sacer e Clivus Asyli, la quale andando nella direzione della cordonata attuale, ma non retta, portava all'Intermontium, appie del tempio di Giove Capitolino e per essa i trionfanti salivano al tempio di Giove Ottimo Massimo. Quanto alle altre parti del Campidoglio erano queste tutte dirupate, e coronate di mura. Veniamo ora al

## CAMPIDOGLIO MODERNO.

Esso è affatto diverso dell'antico, non presentando più allo sguardo quella severa, e formidabile maestà, ma vaghi, e piacevoli oggetti, che lo rendono uno dei più bei luoghi di Roma. La sua moderna decorazione si deve al pontefice Paolo III, il quale eresse col disegno del Buonarroti le due fabbriche laterali, fece di nuovo la facciata del palazzo Senatorio, aprì la spaziosa strada, che guarda verso occidente; e fece fare dal medesimo Buonarroti la bella e spaziosa cordonata, per cui ora vi si ascende.

Nel principio delle due balaustrate, che fiancheggiano la suddetta scala, vi sono due belli leoni di granito nero, di lavoro egizio, che gittano acqua dalla bocca, i quali furono fatti trasportare in questo luogo da Pio IV, dalla chiesa di S. Stefano del Cacco, avanti a cui erano situati, e dove probabilmente saranno stati trovati, avendo servito in origine di ornamento al

tempio di Serapide ivi esistente.

Nella sommità della medesima cordonata, sono situate, sopra due gran piedestalli, le statue colossali di Castore, e Polluce in marmo pentelico, al lato dei loro cavalli, trovate in tempo di Pio IV, in una piccola piazza del Ghetto, le quali Gregorio XIII fece qui trasportare. Vedonsi ai fianchi delle suddette statue due belli Trofei, comunemente conosciuti sotto il nome di trofei di Mario: e quantunque alcuni antiquari li credano innalzati in onore della vittoria dacica di Trajano, la loro scultura non è del medesimo stile di quella della colonna Trajana e sembra piuttosto accostarsi ai primi tempi di Settimio Severo. Essi nella loro origine furono eretti per decorazione di una gran fontana dell'acqua Giulia sull'Esquilino, donde Sisto V li fece trasportare in questo luogo. Il medesimo pontefice vi collocò anche le statue di Costantino Cesare e Costantino Augusto, che sono appresso i suddetti trofei, trovate sul monte Quirinale, nelle terme di Costantino. Finalmente delle due colonne, che vedonsi sopra la medesima balaustrata, quella verso il palazzo de' Conservatori, è la milliaria, che col numero I indicava il primo miglio della via Appia; è da osservarsi però, che la palla di bronzo postavi sopra per ornamento, quantunque sia antica non le appartiene. L'altra colonna consimile, situata nella parte opposta, fu fat-

ta modernamente per simmetria.

Principale ornamento della piazza del Campidoglio, che forma un quadrato perfetto, è la superba statua equestre di Marco Aurelio, di bronzo dorato, che fino da' tempi bassi esisteya presso S. Giovanni Laterano, dove essendo rimasta negletta, da Sisto IV fu fatta eriggere nella piazza stessa di S. Giovanni . Paolo III la fece trasportare su questa piazza. e situare sopra un gran piedestallo d'un sol pezzo di marmo, fatto di un masso di cornicione preso dal Foro di Nerva. Questa è l'unica gran statua equestre di bronzo, che ci sia rimasta di tutte quelle dell'antica Roma. Michelangelo Buonarroti, sotto la cui direzione fu innalzata, ne faceva giustamente gran stima. Tre sono gli edifici, che circondano la piazza del Campidoglio : quello che viene in faccia, è il

### PALAZZO SENATORIO .

Da Bonifacio IX fu eretto questo palazzo in forma di rocca, sopra le rovine dell'an-

tico Tabulario, del quale si è parlato di sopra. Il suddetto Buonarroti cominciò ad ornare la facciata d'un ordine corintio a pilastri, che fu poi terminata coll' istesso disegno da Giacomo della Porta. Si ascende al primo piano per una magnifica scala a due branche, decorata di una gran fontana, a cui fanno ornamento tre statue antiche. Quella in mezzo, di marmo bianco, panneggiata di porfido, rappresentante Minerva assisa, fu rinvenuta a Cora dove esiste ancora un bellissimo altare di marmo pur sacro a Minerva ornato di Meduse, encarpj, e teste di ariete. Quantunque il carattere della testa, e l'egida formidabile non lascino dubbio per riconoscervi la figlia di Giove, pure sembrò ai moderni di appellarla Roma: delle altre due colossali giacenti, di marmo bianco, una rappresenta il Nilo, e l'altra il Tevere: esse furono trovate sul Quirinale.

Dopo salita la scala, si entra subito in un magnifico salone, il quale serve al Senatore, ed ai Giudici del Tribunale. Fra altri monumenti moderni che visi veggono sono degne dell'attenzione dell'osservatore le statue de' gran pontefici Paolo III, e Gregorio XIII, e quella del re Carlo di Angiò di Napoli che fu senatore di Roma nel secolo XIII. Da questo salone si sale al campanile, dove si gode la più bella veduta di tutta la città, e de' suoi contorni: esso è ornato sulla cima di una statua di

Roma Cristiana che tiene la croce, la cui sommità è 290 piedi parigini e 6 pollici

sopra il livello del mare.

Passando poi ai palazzi laterali, ambedue d'uniforme architettura del Buonarroti, quello a destra del palazzo Senatorio, contiene il

#### MUSEO CAPITOLINO.

Questo magnifico, e stupendo museo di antichi monumenti fu cominciato da Clemente XII, continuato dai suoi successori, Benedetto XIV, e Clemente XIII, e condotto nello stato attuale dal pontefice Pio VII. Lunga cosa sarchbe descrivere ampiamente questo museo; onde mi limiterò solo a nominare gli oggetti più rimarchevoli, cominciando dal

#### CORTILE.

Nel centro del cortile si vede la famosa statua colossale dell'Oceano, conosciuta sotto il nome di Marforio, dal Foro di Marte, o di Augusto, presso il quale era situata. Ai due lati della statua sopraindicata, sono due Satiri in forma di Cariatidi, già esistenti nel palazzo Valle e trovati alla piazza così detta de' Satiri presso il teatro di Pompeo; intorno, oltre parecchi busti di poca considerazione, meritano di essere osservate diverse iscrizioni appartenenti ai Pretoriani trovate presso la villa Albani nella vigna del Cinque

dove sembra che fosse il loro cemeterio. I due sarcofagi a destra e sinistra furono rinvenuti nelle catacombe. Dal cortile si rientra nell'

#### ATRIO .

Cominciando la descrizione a sinistra della porta d'ingresso, sono degni di osservazione : un torso semicolossale già esistente a Bevagna; una Minerva colossale trovata nelle mura attuali di Roma, dove era stata posta, o come materiale, o come divinità protettrice; una iscrizione relativa a Cajo Cestio trovata presso la sua piramide, sopra cui si leggono i nomi dei suoi eredi, e dalla quale si trae che C. Cestio fiori sotto Augusto; quattro fasci consolari in bassorilievo; una Provincia Romana in bassorilievo, sopra un piedestallo, trovata come molte altre, presso la piazza di Pietra, dove avranno servito di decorazione al Foro di Antonino Pio; il nome però, che vi si legge ( vngaria ) è moderno : una testa colossale di Cibele trovata nella Villa Adriana a Tivoli: il frammento della parte inferiore di una statua di re prigioniero, in pavonazzetto, già esistente all'arco di Costantino; un'altra iscrizione relativa a Cajo Cestio, simile a quella citata di sopra, e trovata anch'essa presso il suo sepolcro; ed una Neith, creduta Iside, di granito nero, con geroglifici in un fianco, e di dietro, trovata agli orti di Sallustio. Passando al lato destro dell'Atrio, si vede una bella statua di Diana, il cui panneggiamento merita specialmente osservazione: quasi incontro havvi una Iside di granito rosso, trovata anche essa nei giardini di Sallustio; segue una statua di Diana colossale, ma di stile mediocre; il ciclope Polifemo in atto di divorare i compagni di Ulisse; ed una statua dell'Imperatore Adriano in atto di sagrificare, trovata presso S. Stefano Rotondo. Incontro la scala è una statua colossale trovata sul monte Aventino, e ristaurata per un Marte, la cui corazza è dello stile più puro. In fondo dell' Atrio a destra, si entra nella

#### CAMERA DEL CANOPO.

Questa camera porta un tal nome dall'esservi state raccolte dall'immortale pontefice Benedetto XIV molte statue egizie, trovate nel Canopo della villa Adriana a Tivoli . La maggior parte di queste statue sono di stile egizio d'imitazione, cioè del tempo d'Adriano. Nel mezzo della camera à il bellissimo busto doppio d'Iside, ed Api, che posa sopra un sior di loto, tutto di nero antico. Sopra quella specie di basamento, che ricorre intorno alla camera sono: un Canopo di basalte: parecchi frammenti di statue egizie : una bella testa dell' Imperatore Adriano in marmo: due cinocefali di basalte; ed un busto d'Iside della stessa materia. Nelle nicchie si vedono un Anubi di marmo bianco con sistro, e caduceo trovato ad Anzio: due sacerdoti egizj, e due Isidi di basalte, panneggiate; un altro sacerdote egizio di nero antico; ed una figura egizia di basalte. Dalla camera del Canopo si entra nella

#### CAMERA DELLE ISCRIZIONI .

Le pareti di questa camera sono coperte di 122 iscrizioni in pietra, o in terra cotta, cronologicamente disposte, appartonenti agli augusti, auguste, cesari e con-soli, da Tiberio fino a Teodosio I. Pochi monumenti di scultura si veggono in questa camera; il più rimarchevole è l'ara quadrata a sinistra, sulla quale sono espresse le fatiche di Ercole. Questo pezzo è delto stile greco più antico, e fu trasportato a Roma da Albano, verso la metà del secolo passato. A destra merita osservazione il cippo sepolcrale di T. Statilio Apro, di fianco al quale fra vari stromenti architettonici è espresso l'antico piede romano diviso in sedici digiti: presso questo cip-po sono tre altri monumenti collo stesso piede . Quindi si passa nella

# CAMERA DELL'URNA.

Questa camera trae il nome dal gran sarcofago, detto di Alessandro Severo, che ne forma il principale ornamento, trovato circa tre miglia lontano da Roma, sulla moderna via Tusculana. Il nome di Alessan-

dro Severo, e Mammea lo trasse dalle due figure, che giacciono sopra il coperchio, che sono due ritratti incogniti. Dentro vi fu trovato un vaso di vetro che oggi si conserva nel Museo britannico ed è conosciuto sotto il nome di vaso di Portland, in esso erano deposte le loro ceneri. La fronte, e le due parti laterali sono bene scolpite; quella di dietro, perchè era rivolta al muro è stata negletta. Nella prima facciata è espresso il momento della collera di Achille contro Agamennone, quando questi lo minacciò di togliergli Briseide, e che forma il soggetto del primo libro dell'Iliade : vi si riconoscono Agamennone, Nestore, Ulisse, Diomede e Calcante: Achille è espresso nel momento in che è rattenuto da Minerva. Nel lato verso la finestra si vede Achille che parte dall' isola di Sciro: vi si riconoscono Licomede e Deidamia. In quell'opposto sono espressi i capitani greci, che supplicano Achille a tornare alla pugna . È nel lato di dietro è Priamo , che genuflesso prega Achille pel riscatto del corpo di Ettore. Nella parete incontro al lato destro di questo monumento è incastrato un disco di marmo con ornamenti di mosaico, e quadro di porfido in mezzo. Intorno a questo disco sono espressi in scultura semibarbara, i fasti della vita di Achille, dalla sua nascita fino alla sua vendetta sul cadavere di Ettore. Questo disco era nella chiesa di Araceli. Presso a

questo, nel muro, si vede incastrato un piccolo quadro di musaico trovato nel bosco di Anzio, che rappresenta Ercole vinto dalla forza di Amore, e vestito da donna. Segue una iscrizione greca, e palmirena con bassorilievo rappresentante il Sole e il dio Luno venerati in Palmira sotto il nome di Aglibolo e Malacbelo; un Arcigallo, o sacerdote di Cibele, con simboli di questa dea, trovato a Civita Lavinia; e finalmente una piccola statua di Giove ed un'altra di Plutone assiso, trovata sotto le Terme di Tito negli ultimi scavi.

Terme di Tito negli ultimi scavi.
Ritornando nell'Atrio, e salendo la scala incontro la statua di Marte, sono da osservarsi nelle due pareti della scala stessa, i frammenti della pianta antica di Roma, trovati nel tempio di Remo sulla via Sacra. Da questa scala si entra in una lunga galleria ripiena di statue, di cui si farà dopo menzione. La prima camera a de-

stra è la

## CAMERA DEL VASO .

Il superbo vaso di marmo pentelico, che si vede in mezzo di questa stanza, scolpito a fogliami, dà nome alla camera. Il vaso fu trovato presso il sepolero di Cecilia Metella. Poggia esso sopra un'antica ara rotonda di marmo bianco, sulla quale nello stile greco antico, sono espresse le dodici divinità maggiori, cioè Giove, Giunone, Minerva, Ercole, Apollo, Diana, Tom. I.

Marte, Venere, Vesta, Mercurio, Nettuno, e Vulcano: si vuole che questo altare fosse trovato a Nettuno; ma Winckelmann lo niega. Oltre questo gran vaso, un altro ve n'è di bronzo, trovato ad Anzio nel mare, il quale era stato donato dal celebre Mitridate re di Ponto al Ginnasio degli Eupatoristi, come apparisce dalla iscrizione greca, che vi si legge sopra. La maggior parte de' busti, che sono disposti intorno a questa camera, sono incogniti. Meritano però particolare menzione un'Ecate, o Diana triforme di bronzo, che conserva ancora i segni della doratura antica, vicino a questa nel lato sinistro della finestra, è la famosa tavola iliaca, nella quale sono rappresentati gli avvenimenti della guerra di Troja; nell'altro lato è una tavola di bronzo con iscrizione relativa a Settimio Severo, a Giulia sua moglie, e a Caracalla, de'quali si veggono i ritratti: dentro la ramata evvi un antico tripode, ed un'antica stadera di bronzo. Incontro a questa finestra è il bel sarcofago, sul quale è rappresentata la favola di Diana, e Endimione : sopra questo sarcofago è un mosaico rappresentante maschere ec., e rinvenuto negli anni scorsi sull'Aventino nella vigna de' pp. gesuiti. Il sarcofago, che si vede incontro l'altra finestra, è di cattiva scultura, ma è molto interessante per la storia della filosofia degli antichi, vedendovisi espressa la dottrina dei Platonici po-

steriori sulla formazione e distruzione dell' uomo. Sopra questo sarcofago, incastrato nel muro; è il famoso musaico detto le colombe di Furietti, trovato da monsignor Furietti alla villa Adriana, e riputato con ragione il più bel monumento, che ci resti in tal genere. Uscendo da questa stanza si passa nella

#### GALLERIA .

Incontro alla scala principale, per la quale siamo saliti, sono due busti di M.Aurelio e Settimio Severo di bella conservazione. Sopra i muri si leggono molte iscrizioni appartenenti al colombario de' liberti di Livia, scoperto nel 1726 sulla via Appia . Seguono , la statua dell' Ebbrietà , trovata sulla via Nomentana; il sarcofago sul quale è espresso il ratto di Proserpina, molto corrispondente al poema di Claudiano sopra tale soggetto; la statua di un Discobolo ristaurata per un eroe che combattendo cade; una testa colossale di Giunone; il celebre Giove, detto della Valle. dalla famiglia, che lo possedeva; il fiume Nilo; un sarcofago, sopra il quale si vede espressa la consegna di Bacco fanciullo ad Ino; il busto di Scipione Affricano; una piccola statua di Pallade : un bell'erme a testa di Ammone; una testa di Tiberio; un busto dell'imperatore Adriano; il busto di M. Aurelio giovane; ed una statua dello stesso; e finalmente il busto di

Domizio Enobarbo padre di Nerone. Quindi si entra nella

# CAMERA DEGL' IMPERATORI.

La rara collezione di ritratti appartenenti agl'imperatori, o alle loro famiglie, e che si conserva in questa sala, le dà il nome di camera degl'imperatori. Nei muri veggonsi incastrati diversi bassirilievi, i più interessanti de' quali sono: la caccia del cinghiale di Calidone fatta da Meleagro: Perseo, che libera Andromeda, e il bellissimo Endimione che dorme col cane a lato, questi due ultimi bassirilievi furono trovati, il primo nel fare i fondamenti del palazzo Muti, e l' Endimione sul monte Aventino: finalmente sulla porta che introduce nella camera de' Filosofi vedesi in un bassorilievo espresso il raro soggetto del ratto d' lla fatto dalle ninfe mentre era ito ad attinger l'acqua. In mezzo della camera è la statua assisa volgarmente creduta di Agrippina seniore, moglie di Germanico Cesare, e madre dell'imperatore Cajo Caligola, ma certamente incognita.

Quanto ai ritratti degl' imperatori, che si veggono diposti intorno, secondo l'ordine cronologico, io mi limiterò a notare quelli che sono più certi, e più notabili, o per la rarità, o per l'arte. La serie comiucia in alto, a mano destra della camera de' Filosofi. Cominciando pertanto di là, i più rimarchevoli sono: il busto di Tiberio e quello di Druso suo fratello e padre dell'imperatore Claudio: quello di Antonia, moglie di Druso: quello di Cajo Caligola in basalte: quello di Messalina e di Agrippina minore moglie di Claudio: due busti di Nerone : quello di Poppea sua moglie, trovato a S. Lorenzo fuori delle mura: i busti di Galba, Ottone e Vitellio, poco communi: il busto di Giulia figlia di Tito: quello di Plotina moglie di Trajano, di Marciana sua sorella, e di Matidia di lei figlia: due bei busti di Adriano: il ritratto di Giulia Sabina sua moglie, e quello di Elio Cesare suo figlio adottivo, morto prima di pervenire all'imperio, trovato presso Civita Lavinia: quelli di Commodo e di Crispina sua moglie : di Pertinace : di Didio Giuliano: di Pescennio Negro: due bei ritratti di Settimio Severo: i busti di Macrino e Diadumeniano: quelli di Massimino, e di suo figlio: il busto di Decio: quello di Giuliano soprannomato l'apostata: e quello di Graziano. Fuori della finestra si vede un antico orologio solare. Dal-la camera degl' imperatori si passa nella così detta

## CAMERA DE' FILOSOFI.

Questa camera trae il suo nome dalla collezione diritratti di filosofi, istorici, poeti, ed altre persone di lettere, che racchiude. Nei muri sono incastrati alcuni bassirilievi, di cui i più notabili sono, il cor-

po d'Ettore portato al rogo, mentre Ecuba ed Andromaca lo piangono: un sacrificio in rosso antico ad Igia: il frammento di un basso rilievo rappresentante una scena bacchica col nome del celebre scultore Callimaco menzionato particolarmente da Plinio e da Pausania. In mezzo della camera si vede una bella statua di bronzo di uno de' Camilli, ministri de' sacrifici.

I ritratti più riconosciuti fra quelli che questa camera contiene, disposti come nella precedente in due file, sono nella linca superiore: tre teste di Socrate: una di Alcibiade: le teste col nome di Platone sono altrettanti Bacchi barbati egualmente che tutte le altre dal num. 11 al 18, non avendo alcuna somiglianza col ritratto riconosciuto del divino filosofo della galleria di Firenze, ma essendo identici a tanti ermi terminali di Bacco, che dappertutto si veggono: segue la testa di Marco Aurelio: Diogene il cinico: Archimede: Asclepiade famoso medico: Teone platonico: Appulejo: Demostene: due busti di Sofocle, uno de'quali impropriamente porta il nome moderno di Pindaro: Arato: e tre teste di Euripide . Nella linea inferiore quattro busti di Omero: Tucidide: Epicuro e Metrodoro, erme bicipite trovato nel fondare il portico di S. Maria Maggiore: Pitodoro atleta vincitore: Agatone: Antistene fondatore della setta de'cinici: due teste di Giuliano: un bel busto detto di Cicerone, ma

che si accosta nella somiglianza ai ritratti di Mecenate, e finalmente opera del Buonarotti è il ritratto di Gabriele Faerno letterato celebre di Cremona nel secolo XVI.

Da questa camera si entra nel

#### SALONE .

Le due belle colonne di porta santa di circa 18 palmi di altezza sono state sostituite alle due di giallo antico alte circa 22 palmi, le quali recentemente vennero trasportate nel nuovo braccio del museo Chiaramonti. Queste due colonne servono di decorazione alla nicchia di questo salone; le due Vittorie alate, che sostengono le arme di Clemente XII, erano all' arco di M. Aurelio sulla via Flaminia, presso il palazzo Fiano. In mezzo alla sala sono cinque belle statue, cioè un Giove, ed un Esculapio ambedue di bigio morato, e trovate ad Anzio: due superbi Centauri dello stesso marmo, trovati dal cardinal Furietti nella villa Adriana a Tivoli, e perciò detti Centauri di Furietti: sulla loro base si leggono i nomi di Aristea e Papia scultori di Afrodisio che li scolpirono; e finalmente un Ercole fanciullo in pietra di paragone, trovato sull'Aventino . Questa statua posa sopra un' ara quadrata di marmo bianco, sulla quale in bassirilievi di buon lavoro è espressa la storia della nascita, educazione; ed apoteosi di Giove; nella faccia, che guarda la nicchia si vede Rea coricata, ne'

dolori del parto; quindi Rea, che per salvare Giove dà a mangiare a Saturno una pietra involta; in terzo luogo Giove allattato dalla capra Amaltèa, e i Coribanti, che danzano per impedire che si odano le suc grida: finalmente Giove nel consesso de-

gli Dei: quest' ara viene da Albano.

Delle altre statue, che si vedono attorno a questo salone le più degne di osservazione sono: due Amazzoni, una in atto di rallentare l'arco e l'altra ferita: un gruppo volgarmente detto di Vetturia e Coriolano, e che sono due ritratti incogniti sotto le forme di Venere e Marte, trovati nell'isola Sacra: una Minerva: un Apollo: un busto colossale di Trajano con corona di quercia: una statua di Adriano rappresentato nudo all' eroica: una statua femminile con panneggiamento molto lavorato di Giulia Pia moglie di Settimio Severo: una statua di Lucio Antonio fratello del triumviro: una statua quasi colossale, di Ercole in bronzo dorato, che fu rivenuta nel XV secolo dietro la Bocca della Verità fra quella chiesa e S. Anastasia: un' Iside, statua ben panneggiata del secolo di Adriano Augusto: un Ginnasiarca trovato nella villa di Adriano a Tivoli: una Ecuba in disperazione per la morte di Polidoro, e di Polissena: un busto colossale di Autonino Pio: un Cacciatore, scultura di Politimo Liberto, finalmente un bell' Arpocrate trovato alla villa di Adriano a Tivoli. La camera seguente si chiama la

## SALA DEL FAUNO .

Il bel Fauno di rosso antico, in mezzo di questa sala che fa la sua denominazione, su trovato alla villa Adriana. Delle iscrizioni, che si conservano in essa, più degna di osservazione è quella in bronzo, chiamata volgarmente la legge regia, perchè è una parte del decreto del Senato, che conferisce a Vespasianol'autorità imperiale, tale quale l'aveano avuta i suoi predecessori Augusto, Tiberio, e Claudio: questo monumento interessante stava a S. Giovanni in Laterano, dove il celebre Nicola di Rienzo l'avea fatto affiggere. Degli altri monumenti di questa sala i più notabili sono: una testa di Tideo in alto rilievo: un sarcofago sul quale sono rappresentati gli amori di Diana, e Endimione: una bella ara consagrata ad Iside, sulla quale si vede espressa la cista mistica, Anubi, ed Arpocrate: un bel putto, che scherza con una maschera: una fanciulla, che giuoca con una colomba in mano: un Amore, che rompe il suo Arco: un putto che scherza con un cigno, un'ara consacrata al sole, con iscrizione latina e palmirena, e finalmente un magnifico sarcofago, sul quale è rappresentata la guerra delle Amazzoni controgli Ateniesi: i bassorilievi sono di un lavoro e di una conservazione ammirabile, le Amazzoni prigioniere, che sono scolpite sul coperchio del sarcofago, mostrano il loro dolore in un modo

sorprendente: questo monumento fu trovato presso le sorgenti dell' acqua vergine nella tenuta di Salone. Segue la

## SALA DETTA DEL GLADIATORE.

In mezzo della sala si vede la celebre statua, volgarmente chiamata del gladiatore moribondo, e da questa statua trae il suo nome la sala. Questo monumento dell'arte antica, che per la sublimità del lavoro e per la sua conservazione può gareggiare colle statue più insigni, rapresenta un sog-getto assai più nobile, che un gladiatore. Quella vile razza non cominciò a godere favori in Roma, che sotto Commodo, e per conseguenza allora soltanto si sarebbe eretta una simile statua; ma il lavoro è puramente greco, e di molto anteriore a quell' epoca. Osservando attentamente il carattere della testa i mustacchi, la collana che è il torques degli antichi, i capelli irsuti, e tutto il resto degli accessori, non rimane più dubbio per riconoscervi un Gallo, e con molta probabilità questa statua faceva parte di qualche gruppo allusivo alla spedizione e disfatta de' Galli nella Grecia. Intorno a questa sala cominciando a sinistra della porta per la quale siamo entrati, si vedono: una Giunone, statua di bel panneggiamento, e di molta maestà: una bella testa di Alessandro: un Antinoo sotto forme egizie, di marmo bianco, trovato alla villa Adriana: una bella testa di Arianna:

una Coefora, che porta il vaso colle offerte da presentarsi ai Mani, forse Elettra, mentre porta le libazioni al sepolcro di Agamennone suo padre: una statua di Apollo Licio, trovata presso la Solfatara, sulla via tiburtina: un filosofo greco chiamato'Zenone, trovato a Civita Lavinia: un bel gruppo di Amore e Psiche, trovato sull'Aventino: il Fauno di Prassitele, cioè copia di quello di quel grande artista, trovato a villa Adriana a Tivoli : il celebre Antinoo di Campidoglio: la Flora, statua di superbo paneggiamento, trovata pur essa alla villa Adriana: Venere, che esce dal bagno, superba statua da gareggiare colla Venere de' Medici, trovata non lungi da S. Vitale: e finalmente la testa rara di Marco Bruto . uccisore di Cesare .

L'edificio incontro a questo museo si

chiama il

# PALAZZO DE' CONSERVATORI.

Esso trae il suo nome da' Conservatori di Roma, che vi tengono le loro adunanze. Sotto il portico, che guarda il cortile, a destra è una statua di Giulio Cesare, unico ritratto riconosciuto di quel grande uomo che esista in Roma, a sinistra havvene una di Augusto con un rostro ai piedi, in memoria della vittoria d'Azio. Intorno al cortile sono diversi frammenti, ed altri oggetti antichi.

Cominciando a sinistra vedesi primieramente una testa colossale di Domiziano, collocata sopra un piedestallo con una provincia scolpita innanzi come quella che abbiamo osservato nell'atrio del Museo Capitolino, trovata anche essa sul declinare del secolo XVII vicino al tempio di Antonino Pio a piazza di Pietra: segue il cippo sepolcrale di Agrippina seniore moglie di Germanico: quindi si osservano i frammenti di due diverse colonne di porfido riuniti in una, e trovasi sotto il lato meridionale del preteso tempio della Pace : dopo questi veggonsi una mano e una testa colossale di bronzo che si ascrive a Commodo, quantunque differisca essenzialmente dai ritratti che vediamo sulle medaglie. In fondo entro cancelli sono due statue egizie di granito rosso trovate agli orti di Sallustio, una virile, l'altra muliebre con iscrizioni geroglifiche dietro il dorso, che portano i nomi di Tolomeo Filadelfo, e della sua moglie : due re barbari di marmo bigio; ed una statua di Roma assisa sopra un piedestallo moderno dentro cui è incastrato il fermaglio di un arco trionfale forse di Trajano, come può dedursi dallo stile, dove vedesi effigiata una provincia conquistata assisa, probabilmente la Dacia. Rivolgendosi all'altro lato del cortile, si ammira primieramente un bel gruppo molto danneggiato dall'acqua, rappresentante un leone che sbrana un cavallo, i ristauri

si attribuiscono a Michelangelo, esso fu trovato dentro l'Almone, piccolo fiume fuori di porta S. Paolo: i piedi e la mano di dimensioni colossali che seguono, egualmente che altri frammenti dello stesso genere, sembrano tutti aver fatto parte della statua stessa, alla quale appartiene la testa summenzionata di Domiziano; finalmente viene un gran piedestallo con iscrizione ad onore di Adriano che probabilmente ne sostenne la statua. A sinistra trovasi la

#### PROTOMOTECA .

Erano più di due secoli da che si avea l'uso di porre nel Panteon monumenti e ritratti agli uomini illustri di tutta l'Italia: essendosi questi moltiplicati di troppo, il defonto, pontefice Pio VII stabilì per tale uso otto camere in questa parte del Campidoglio, dove fece trasportare tutti i busti esistenti nel Panteon, e dove nell'avvenire si porranno pur quelli che si giudicheranno degni di tal onore. Nella prima di queste camere leggesi una lunga iscrizione latina che contiene la statuto di questo stabilimento in sei sezioni : 1.º che questo luogo è destinato a perpetuar la memoria degl' Italiani illustri; 2.º che servirà non solo per contenere i ritratti già esistenti nel Panteon, ma ancora gli altri che si vorranno collocare dopo; 3.º che non vi saranno ricevuti se non gl'ingegni di primo ordine, e non mai avanti la morte: 4.º che i tre Conservatori di Roma riceveranno le proposizioni per l'ammissione, e consulteranno il sentimento delle diverse accademie: il giudizio viene riserbato al Sovrano, il quale in caso di discrepanza di opinioni sceglierà de' giudici; 5.º che i ritratti non potranno avere altra forma che quella di busti o di ermi, i primi secondo le dimensioni di quello di Leonardo da Vinci, gli ermi secondo quello di Galilèo, sempre però ed esclusivamente di marmo statuario ; 6.º finalmente che i Conservatori di Roma sono incaricati della custodia del locale, e dell'adempimento delle leggi; dalle quali essi non potranno mai in modo alcuno deviare. In questa prima ca-mera sono stati posti que ritratti di stranieri celebri che esistevano nel Panteon, essi possono riguardarsi come italiani per aver passata la maggior parte della loro vita in Italia, dove si perfezionarono, e riceverono grandi incoraggiamenti; questi sono Niccolò Pussino pittore, ritratto posto a spese del sig. D'Agincourt; Raffaelle Mengs pittore anche egli, ritratto postogli da Azara; Giovanni Winckelmann ristauratore dell'Archeologia, busto scolpito da Doel a spese del consigliere Reiffenstein; Angelica Kauffmann pittrice, ritratto postogli da Giovanni Kauffmann, e da' suoi eredi; e Giuseppe Suée pittore francese, direttore dell'accademia di Francia in Roma.

Nella seconda camera veggonsi i ritratti degli artisti più celebri de' secoli XIII, XIV, e XV, tutti eretti a spese dell'illustre Canova, cioè: Filippo Brunelleschi fiorentino, architetto, busto scolpito da Alessandso d'Este, il quale pur fece gli ermi di Niccolò Pisano scultore, e architetto, e di Giotto fiorentino pittore, scultore, e architetto; l'erme di Andrea Orcagna pittore, scultore, e architetto fiorentino è di Massimiliano Laboureur; quello di Masaccio, pittore pur fiorentino è di Carlo Finelli : quello del B. Giovanni da Fiesole domenicano, pittore, è di Leandro Biglioschi; l'erme di Lorenzo Ghiberti fiorentino, pittore e scultore, è opera del suddetto Finelli; e quello di Donato Bardi, o Donatello scultore fiorentino fu fatto da Giovanni Ceccarini.

La terza camera oltre il ritratto del pontesice Pio VII, contiene quelli degli artisti
celebri del secolo XVI, i quali meno quello di Raffaele sono stati tutti posti per opera, e a spese dell'immortale Canova.
Il busto sovrammenzionato del pontesice
Pio VII su scolpito dallo stesso Canova,
e vi si legge inoltre una iscrizione onoraria: segue quello di Tiziano Vecellio,
pittore veneziano, opera di Alessandro
d'Este; quello di Leonardo da Vinci pittore siorentino, scultura di Albaccini; Michelangelo Buonarrotì pittore, scultore,
ed architetto siorentino è di Alessandro

d' Este; Andrea Palladio architetto da Vicenza è opera di Biglioschi; l'erme di Fr. Bartolommeo da s. Marco, pittore fiorentino è di Domenico Manera; quello di Andrea Mantegna pittore Mantovano è di Rinaldo Rinaldi; quello di Luca Signorelli da Cortona pittore, è opera di Pietro Pierantonj; l'erme di Pietro Perugino pittore è di Raimondo Trentanove; Andrea del Sarto pittore fiorentino è di Antonio d'Este; Marcantonio Raimondi famoso incisore da Bologna è di Massimiliano Laboureur; il busto dell'immortale Raffaele pittore da Urbino fu scolpito a spese di Carlo Maratta ; quello di Antonio Allegri da Correggio, pittore, è opera di Filippo Albaccini; il Paolo Veronese, pittore, è di Domenico Manera; Bramante Lazzari, architetto Urbinate è di Alessandro d'Este; e finalmente Michele Sanmicheli da Verona architetto è del citato Manera.

Nella quarta camera veggonsi le immagini degli artisti che fiorirono ne'secoli XVI, XVII e XVIII. Il busto di Francesco Marchi, architetto militare bolognese è opera di Biglioschi a spese di Canova: quello di Annibale Caracci, pittore bolognese, fu fatto a spese di Carlo Maratta: quello di Giulio Pippi celebre pittore romano conosciuto sotto il nome di Giulio Romano è opera di Alessandro d'Este a spese di Antonio Canova: quello di Marco Benefiale pittore pure romano fu scolpito a spese de' suoi

amici: l'erme di Polidoro da Caravaggio pittore della scuola di Raffaele è opera di Massimiliano Laboureur a spese di Canova, il quale pur fece fare allo stesso gli ermi di Sebastiano dal Piombo pittore veneziano: di Benvenuto Tifi detto il Garofalo pittore ferrarese : di Ridolfo Brigoldi, detto il Ghirlandajo pittore siorentino: e di Giovanni Manni da Udine pure pittore : l'erme di Domenico Zampieri fatto pure a spese di Canova fu scolpito da Alessandro d' Este: quello di Flaminio Vacca scultore romano su fatto a spese de' suoi amici: il busto di Pierin del Vaga fu fatto per opera de'suoi parenti : quello di Taddeo Zuccari pittore di S. Angelo in Vado fu scolpito a spese di Federico suo fratello: e finalmente quello di Bartolomeo Baronino architetto gli fu posto da' fratelli.

Nella quinta camera è il busto di Giovanni Pickler famoso incisore di pietra dura, opera di Kevetson a spese di Teresa Pickler figlia dell'artista: segue quello di Gaetano Rapini ingegnere, scultura di Pacetti a spese di Francesco Rapini suo figlio: Giuseppe Rusconi scolpì quello di Rusconi scultore milanese: Virginio Bracci fece fare quello di Pietro Bracci suo padre, scultore romano, al citato Pacetti: il busto di Pietro Berettini pittore da Cortona è scultura di Pierantonj a spese di Domenico Venuti, finalmente quello di Gio. Battista Piranesi da Majano celebre inci-

sore in rame ed architetto fu scolpito da

Antonio d' Este a spese di Canova.

La sesta camera racchiude i ritratti de' poeti, tutti fatti a spese di Canova, ad eccezione di quelli di Annibal Caro, Trissino, e Metastasio. Il primo busto è quello di Dante Alighieri fiorentino opera di Alessandro d' Este, il quale scolpi pure quello di Torquato Tasso: segue il busto di Trissino da Vicenza scolpito da Fabbris a spese de' Conti Trissino: quello di Alfieri da Asti è opera di Manera: di Finelli sono quelli di Petrarca e dell' Ariosto: Biglioschi scolpi quello del Goldoni: quello di Metastasio fu fatto da Ceracchi a spese del card. Riminaldi: e finalmente quello di Annibal

Caro è opera di Antonio d' Este.

La settima camera contiene il busto del famoso tipografo Gio. Battista Bodoni da Saluzzo fatto da Alessandro d'Este a spese della sua moglie Margherita d'Allalio: quello di Rodolfino Venuti antiquario è scultura di Pierantonj a spese di Domenico suo nipote : l' erme di Cristoforo Colombo genovese fu scolpito da Trentanove a spese di Canova: quello di Aldo Manuzj famoso tipografo da Bassiano è opera di Teresa Benincampi: quello di Galileo è opera di Manera a spese di Canova, il quale fece pure scolpire l'erme di Muratori da Tadolini: quello del famoso anatomico Gio. Battista Morgagni da Forlì fu fatto dallo stesso Tadolini a spese di Manzoni : l'erme di Girolamo Tiraboschi bergamasco autore della storia della letteratura italiana, è opera di Antonio d' Este a spese di Canova: e finalmente quello dello scrittore delle Notti Romane, Alessandro Verri milanese fu posto da Vincenza Melzi sua cognata, e Gabrielle Verri suo nipote, ed è opera di Antonio d' Este.

L'ultima camera contiene i ritratti de' più illustri maestri di Musica, il busto di Cimarosa opera di Canova a spese del card. Consalvi: quello di Antonio Maria Sacchini scolpito a spese di Antonio Berto Desfebues Dannery: quello di Arcangelo Corelli da Fusignano posto a spese del card. Ottoboni: e quello di Giovanni Paesiello Tarentino fatto a spese di sua sorella Maria Paesiello è scultura di Pietro Pierantonj.

- Nella sala principale della Protomoteca tiene le sue adunanze solenni l'Accademia degli Arcadi per munificenza del pontefice

Leone XII.

Uscendo dalla Protometeca dopo aver passato le statue di Giulio Cesare, e di Augusto si giunge a piè della

# SCALA DE' CONSERVATORI.

Incontro al primo capo di scala vedesi incastrata nel muro, una moderna imitazione in marmo bianco, della famosa colonna rostrale, che fu eretta in onore di C. Duillio Console, essendo egli stato il primo a ricevere il trionfo navale, per avere

riportato la prima vittoria in mare contro Cartaginesi, nell'anno di Roma 402. L' originale era ornata di rostri di metallo, tolti alle navi nemiche. Sotto evvi un frammento dell'antica iscrizione pure di marmo, copia antica di quella posta originalmente a Duillio, e la quale può considerarsi come un monumento raro dell' antica lingua latina : questo frammento fu trovato nel foro, presso l'arco di Settimio Severo. In fondo è un gran piedestallo con iscrizione posta ad onore dell' imperatore Adriano dai Maestri de' Vici delle XIV Regioni di Roma, ne' lati di esso veggonsi incisi i Vici di cinque delle antiche regioni di Roma; monumento prezioso per l'antica topografia. Esso regge un leone moderno.

Nel primo ripiano della scala si veggono dentro due nicchie le statue ristaurate di
Urania, e di Talia; e nelle mura del cortiletto sono incastrati quattro superbi bassirilievi, i quali hanno per soggetto M. Aurelio: nel primo egli fa un sacrificio innanzi al tempio di Giove Capitolino; nell'altro
si vede in trionfo il medesimo imperatore;
nel terzo è rappresentato a cavallo col pretore a sinistra, il quale gli domanda la pace per i Germani, che stanno ginocchioni;
e nel quarto, quando Roma gli porge un
globo, simbolo della potenza imperiale.
Questi bassirilievi furono levati dalla chiesa
di S. Luca, dove erano collocati.

Continuando a salire la scala, vedesi a sinistra incastrato nel muro un piccolo bassorilievo, rappresentante Mezio Curzio il Sabino a cavallo, in atto di traversare il luogo paludoso, che era nel combattimento fra Tazio e Romolo: questo bassorilievo di antico stile fu rinvenuto presso S. Maria Liberatrice. Incontro è un'interessante iscrizione che ricorda la presa di Milano fatta da Federico II.

Nel seguente ripiano veggonsi incassati nel muro i due bassorilievi già esistenti nell' arco che stava sulla strada del Corso presso il palazzo Fiano, siccome fu veduto a suo luogo: in uno è rappresentato M. Aurclio in piedi sopra il suggesto, in atto di leggere un volume: contenente un'a llocuzione al popolo: nell'altro si vede M. Aurclio sedente, e Faustina giuniore portata al cielo in allusione alla sua apoteosi. La porta di prospetto alla sudetta scala introduce nelle

## SALE DE' CONSERVATORI .

La prima di queste sale vien detta del cavalier d'Arpino, per avervi quell'artista espresso i primi fatti dell'istoria romana, che sono, Romulo, e Remo, ritrovati da Faustolo pastore, a piè del monte Palatino sotto il Fico Ruminale; Romulo, che guida l'aratro per segnare col solco il circuito di Roma: il ratto delle Sabine: il sacrifizio di Numa colle Vestali: il fiero combat-

timento seguito tra i Romani, e i Vejenti: e la pugna de'tre Orazi con i Curiazi. Questi due quadri sono i più belli di questa sala. Ivi si veggono le statue di Leone X, di Urbano VIII, e d'Innocenzo XI: questa ultima sola è di bronzo, ed è opera dell'Algardi, le altre sono di marmo, e quella di Urbano VIII è opera del Bernini. Vi si trovano pure i ritratti di Cristina regina di Svezia, e di Maria Casimira: un paese in bassorilievo, un busto di Adriano,

e cinque busti incogniti.

Si passa poi nella prima anticamera, in cui Tommaso Laureti, continuando la storia romana, ha dipinto a fresco Muzio Scevola, che si brucia la mano destra, in presenza del re Porsenna: Bruto inimico de' Tarquini, che condanna a morte i figli; Orazio Coclite che sul ponte Sublicio respinge solo tutto l'esercito degli Etrusci : e la battaglia del lago Regillo vinta dal dittatore Aulo Postumio, per la quale i Tarquini perderono ogni speranza di ritornare a Roma. Compiscono l'adornamento di questa stanza diverse statue di generali delle truppe pontificie, cioè Marc'Antonio Colonna, che disfece i Turchi alla battaglia di Naupatto, o Lepanto, Tommaso Rospigliosi, Francesco Aldobrandini, Alessandro Farnese, che si distinse nelle guer-re di Fiandra, e Carlo Barberini fratello di Urbano VIII. Vi sono pure le misure di grano, vino, ed olio usate nel secolo XIV:

una colonna di verde antico con la testa di Trajano sopra: la lupa con Romolo e Remo: un'altra colonna di verde antico che sostiene la testa di Settimio Severo: e finalmente i busti di Virginio Cesarini, e

Luigi Mattei.

La terza stanza detta la seconda anticamera è decorata di un bel fregio, dipinto da Daniele da Volterra, che vi ha rappresentato il trionfo di Mario console, dopo la disfatta dei Cimbri. In mezzo di questa camera evvi la lupa antica di bronzo, che allatta Romulo e Remo, la quale fu trovata sotto il monte Palatino fra le chiese di S. Maria Liberatrice, e di S. Teodoro, cioè presso il Fico Ruminale dove fu eretta nell'anno 458 di Roma da Cneo e Quinto Ogulni edili curuli, e della quale parlano Livio e Dionisio, come ancora esistente ai loro giorni: onde non può in alcun modo credersi esser la stessa che a' tempi di Cicerone poco prima della congiura di Catilina stava sul Campidoglio, e fu percossa e svelta dal fulmine. Questo monumento merita particolare osservazione per essere uno de più conservati che abbiamo delle arti antiche di Roma : i due fanciulli sono moderni. I segni che si credono effetti del fulmine, supposto pur che lo fossero, non escludono che essa sia diversa da quella menzionata da Cicerone, poichè oltre gli argomenti allegati v'è pur quello che questo oratore parla della lupa capitolina co-

me di cosa non più esistente a' suoi giorni. Vi è inoltre una graziosa statua di bronzo di un giovinetto che sembra torsi qualche cosa da' piedi, e che volgarmente appellano il pastore Marzio : forse è in atto di stropicciarsi collo strigile, e può riconoscersi pel puerum distringentem se, encomiato da Plinio e che esisteva nelle Terme di Agrippa: un busto raro di bronzo di L.Giunio Bruto, primo console, e vendicatore della libertà romana : due busti incogniti entro nicchie: un preteso busto di Cesare: quelli di Adriano, di Proserpina, e di Diana: ed una Ecate. Nel muro si vede incastrato il bassorilievo di un antico sarcofago, dove fra i genj delle stagioni è rappresentata la porta di Ades, o dell'Orco, mezzo aperta. Vi sono due belli quadri, uno rappresentante il Salvatore morto, opera del p. Piazza, e l'altro S. Francesca Romana, pittura del Romanelli.

Le pareti della quarta camera detta la terza anticamera sono coperte di frammenti di marmo con iscrizioni contenenti i famosi fasti capitolini. Questi frammenti furono trovati nel XVI secolo presso S. Maria Liberatrice; ed altri ne sono stati rinvenuti nelle stesse vicinanze negli ultimi scavi fatti negli scorsi anni. Questi fasti doveano forse essere anticamente o nel Comizio, o nella Curia Ostilia, ivi dappresso. Sonovi inoltre due lunghe iscrizioni moderne, una in memoria delle vittorie riportate da

Marco Antonio Colonna, e l'altra per eternare quelle di Alessandro Farnese. Evvi sopra la porta una bella testa incognita in bassorilièvo, detta di Mitridate re di Ponto. Vi si veggono pure il busto di una Baccante, quello di Pallade, e due putti di marmo con nidi di uccelli in mano.

Nella seguente camera detta dell' udienza, adornata di un fregio, in cui seno espressi diversi giuochi olimpici d'autore incerto, trovansi due teste, una detta di Scipione Affricano, ed una di Filippo re di Macedonia; un busto detto d'Appio Claudio, di rosso antico; un ritratto di Buonarrotti fatto da se medesimo, la cui testa è di bronzo, ed il busto di marmo nero: uno di Tiberio: una testa di Medusa, del Bernini: due anatre di bronzo, e finalmente un bel quadro detto di Giulio Romano, rappresentate una S. Famiglia.

Segue poi la camera degli arazzi detta pure del trono in cui Annibale Caracci espresse nel fregio le azioni militari di Scipione Affricano. Le pareti sono coperte con arazzi fatti a Roma nell'Ospizio di S. Michele, e vi si vede espressa Roma trionfante: Tuzia la Vestale: la lupa che allatta Romolo e Remo, il gastigo del precettore de' Falisci, ed i ritratti di Giulio Cesare, Pompeo, Emilio, Scipione Affricano e Camillo. Negli angoli sono i busti incegniti detti di Saffo, di Arianna, e di Poppea, secontom. I.

da moglie di Nerone : ed un' erme di Socrate.

L'ultima stanza contiene le statue pretese di Virgilio, e di Cicerone, e quelle di Polinnia, Cibele, e Cerere. Le pitture a fresco di questa stanza sono di Pietro Perugino, che vi ha rappresentato vari fatti d'istoria romana relativi alle guerre puniche.

Contigua alla suddetta stanza è la cappella, adornata di varie buone pitture; quella dell' altare rappresentante la Vergine, è fatta sulla lavagna, ed è opera del Nucci: i quattro evangelisti nei quattro angoli sono di Caravaggio: il Padre Eterno nel soffitto ed altre pitture sono di Caracci: il S.Eustachio, la S. Cecilia, il S.Alessio e la B. Luigia Albertoni sono di Romanelli: e la Madonna a sinistra, è di Pinturicchio.

Uscendo da queste camere, e traversando due sale aperte, nelle quali si veggono affissi i Fasti moderni de' Conservatori di Roma ed un'antica iscrizione del tempo di Commodo, il cui nome si vede tolto e sostituitovi quello di Pertinace, si passa in un cortile, dove si trova l'ingresso della

# GALLERIA DE' QUADRI DEL CAMPIDOGLIO

## Prima Sala.

Fu l'immortale pontesice Benedetto XIV che edisicò queste due sale dai fondamenti,

e vi raccolse questa superba collezione per commodo degli studenti di pittura. Entrando nella prima vedesi il busto del magnanimo pontefice sovrallodato, opera di Vecchassé: sopra la porta poi è quello del defonto Pio VII con iscrizione che allude ai cangiamenti fatti in questa galleria . I quadri sono tutti numerati, ed è secondo l'ordine de' numeri che si indicano gli oggetti esistenti in queste sale cominciando dalla facciata a sinistra di chi entra. Comincia la serie da un ritratto di donna di Giorgione: segue una Madonna con parecchi santi, cepia di un quadro di Paolo V, Veronese del Bonatti: l'apparizione degli angeli ai pastori di Bassano: il sagrifizio d'Ifigenia di Pictro da Cortona : un ritratto di donna del Bronzino: S. Lucia di Benyenuto Garofalo opera delle migliori di quell'artefice, nella quale ha superato il suo stile ordinario: un ritratto virile di scuola veneziana: una Madonna nella gloria di Garofalo: la Vanità di Tiziano: il ritratto di Guido dipinto da lui medesimo: il battesimo di Gesù Cristo della scuola de' Caracci: S. Girolamo di Guido: lo sposalizio di S. Caterina del Garofalo: il riposo della Vergine copia di un quadro di Tiziano da Pietro da Cortona: il ratto delle Sabine del medesimo Pietro da Cortona : la santa Famiglia di Agostino Caracci: nn' altra santa Famiglia con San Girolamo di Garofalo: un ritratto virile di Velasquez, quadro di un colorito eccellente: la coronazione di S. Caterina di Garofalo: due adorazioni de' Magi dello Scarsellino: una santa Famiglia della scuola di Raffaele: S. Francesco di Lodovico Caracci: un paese col martirio di S. Sebastiano del Domenichino: l'adorazione de' Magi del Bassano: il ritratto di Urbano VIII di Pietro da Cortona: Orfeo che suona la lira del Pussino: una Madonna di Gaudenzio da Ferrara: un uomo che accarezza un cane di Lodovico Caracci: il Samaritano di Palma vecchio: e il trionfo della croce di Domenico Palembourg.

Nella seconda facciata vedesi una copia della Giuditta di Guido di Carlo Maratta: a partenza di Agar e d'Ismaele dalla casa d' Abramo bellissima opera di Mola: una disputa di Gesù Cristo di scuola ferrarese: ed un'altra di Dosi da Ferrara: la Carità di Annibale Caracci: Bacco ed Arianna di Guido ovvero di qualcuno de' suoi migliori imitatori, quadro da non paragonarsi alle opere buone di quell'insigne artefice: la celebre Sibilla persica del Guercino : la Vergine, S. Cecilia, ed un santo carmelitano di Annibale Caracci: del quale è pure un' altra Vergine con S. Francesco: una bella S. Famiglia di Garofalo, dietro la quale è un abbozzo dello stesso artefice rappresentante la Circoncisione: una miniatura di Maria Felice Tibaldi Subleyras rappresentante il convito di Gesù Cristo presso il Farisco: il matrimonio di S. Cateri-

na: una Madonna dell' Albano, opera molto pregevole: una bella Maddalena del Tintoretto: Davidde colla testa di Golfa a' suoi piedi del Romanelli: Ester del Mola: uno schizzo di Agostino Caracci del famoso quadro della Comunione di S. Girolamo esistente a Bologna: una santa Famiglia dello Schiavoni; e lo sposalizio della Madonna di maniera ferrarese antica.

Sulla terza facciata è un S. Giovanni Battista di Daniele da Volterra: Gesù Cristo co'dottori quadro bellissimo di Mr. Valentin: La Sibilla Cumana del Domenichino, quadro che non eguaglia l'altro collo stesso soggetto e dello stesso artefice che esiste nel palazzo Borghese: Erminia e il pastore del Laufranco. Giacobbe ed Esaù che si separano di Raffacle del Garbo: la veduta del villaggio di Nettuno presso Anzio del Vanvitelli: una Maddalena di Guido: Flora sopra un carro trionfale di Niccolò Pussino: la veduta di Grottaferrata del Vanvitelli: S. Giovanni Battista del Guercino: Amore e Psiche di Luti: Giuseppe venduto di Pietro Testa: un paesaggio cella Maddalena del Caracci : la Maddalena dell' Albano: il trionfo di Bacco di Pietro da Cortona: un orizzonte di Vanbloemen: S. Cecilia del Romanelli : Mosè che fa scaturir l' acqua di Luca Giordano : la Ma→ donna con alcune sante martiri della scuola di Correggio : e l' anima beata di Guido.

Sulla quarta facciata vedesi un ritratto. virile di Dosi da Ferrara: un altro ritratto del Domenichino : un chiaroscuro rappresentante un architetto di Polidoro da Caravaggio: un abozzo dell' anima beata di Guido: la Madonna, S. Anna ed alcuni angeli di Paolo Veronese: un magnifico quadro di Rubens rappresentante Romolo e Remo allattati dalla lupa, e scoperti da Faustolo : un ritratto barbato del Giorgione: Rachele, Lia, e Labano di Ciro Ferri: un santo Vescovo di Giovanni Bellini: i lavoratori della vigna del Feti: Circe che porge la beyanda ad Ulisse di Sirani: il ritratto di un religioso del Giorgione : una Madonna di scuola veneziana: S. Sebastiano di Giovanni Bellini: la disputa di S. Caterina di Giorgio Vasari : la Madonna che adora il divin figlio di Pietro da Cortona: un' altra Madonna del Francia: un ritratto di Bronzino: un quadro col ritratto di due uomini del Tiziano: un chiaroscuro rappresentante Meleagro di Polidoro da Caravaggio : e l'incoronazione della Vergine con S. Giovanni Battista di autore incerto. Si passa quindi alla

## Seconda Sala .

La prima facciata a sinistra della porta d'ingresso contiene: la venuta dello Spirito Santo di Paolo Veronese: una copia della Galatea di Raffaele, di Pietro da Cortona: l'Ascensione di Paolo Veronese: la Madonna con S. Girolamo e una santa, di Campi da Cremona: un quadro allegorico, della scuola dei Caracci : l'adorazione de' magi di Garofalo: un presepe non terminato di Gaudenzio: il convito del ricco Epulone del cav. Cairo: Gesù Cristo che disputa nel tempio del Lippi: la Madonna nella gloria di Benvenuto Garofalo: due paesi di Claudio: una natività della Madonna del vecchio Albaño: le vedute di monte Cavallo e ponte Sisto di Vanvitelli: una siera siamminga di Breugel : il tempio di Vesta: i due ponti dell' isola Tiberina: la ripa del Tevere a Ripetta : S. Giovanni de' Fiorentini: il castello S. Angelo: i prati di Castello, ed il ponte rotto, sono tutte vedute di Vanvitelli: segue un giovane nudo con un becco, di Michelangelo da Caravaggio: un amorino di Guido: la coronazione di spine di Tintoretto: Gesù Cristo colla croce incontrato dalla Veronica di Cardona: S. Giovanni Evangelista del Caravaggio: due abbozzi di Guido, uno rappresentante una donna in mezza sigura, l'altro la Vergine: la santa Famiglia di Girolamo da Carpi: una battaglia del Borgognone : un Ecce Homo del Barocci : il vitratto del pontefice Giulio II d'autore incognito : la testa di un giovane di maniera Caravaggesca: un'altra battaglia del Borgognone : Gesù Cristo coll'adultera bel quadro del Tiziano: una bambocciata di Cerquozzi : un bel ritratto di An-

nibale Caracci: Europa di Guido: la disfatta di Dario ad Arbelle, una delle migliori opere di Pietro da Cortona: un ritratto opera di Tiziano: Polifemo di Guido: una mezza figura di donna della scuola di Raffaele: Giuditta di Giulio Romano : la Presentazione di Gesù Cristo bellissimo quadro attribuito a Fra Bartolomeo da S. Marco: la santa Famiglia di Andrea Sacchi: il viaggio in Egitto dello Scarsellino: una Madonna con due santi francescani nella gloria di Garofalo . Andromeda del cav. d'Arpino : l'Annunziazione di Garofalo: S. Giovanni Battista del Parmigiano : S. Francesco di Annibale Caracci : due piccoli quadri di maniera fiamminga rappresentanti una vecchia ed un villano a sedere : la probatica piscina creduta da alcuni del Domenichino da altri de'Caracci : un paese di Claudio: una Madonna di Ciguani: il presepe di Garofalo: Gesù Cristo che porta la croce di scuola fiorentina : un bel quadro di Garofalo rappresentante la Vergine, il bambino, e S. Giovanni: il giudizio di Salomone del Bassano.

La seconda facciata è presso che intieramente occupata dal gran quadro di Guercino già esistente nella basilica Vaticana; in esso con stile grande e maestrevole pennello espresse la morte di S. Petronilla: a sinistra di questo quadro classico è un' allegoria, a destra una Maddalena di scuo-

la guercinesca.

Nella terza facciata vedesi il Battesimo di Cristo del Tiziano, il quale v'introdusse il suo ritratto di profilo: S. Francesco di Lodovico Caracci: Gesù Cristo coll'adultera di Gaudenzio: il vecchio Simeone di Passignani : una santa Famiglia di Lodovico Caracci : una Zingara ed un giovane del Caravaggio : una Madonna col hambino e due angeli del Perugino : S. Matteo di Guercino: S. Bernardo di Giovanni Bellini: un soldato assiso di Salvator Rosa: S. Girolamo di Pietro Faccini: un ritratto di Giovanni Bellini : un paesaggio del Domenichino: il bel ritratto di Michelangelo dipinto da lui medesimo: la Madonna di Annibale Caracci: Gesù Cristo e S. Giovanni abbozzo di Guido: un ritratto di un prete spagnuolo di Giovanni Bellini: una maga di Salvator Rosa: la flagellazione di Tintoretto: Gesù Cristo in gloria del Bassano: un bel S. Sebastiano di Lodovico Caracci: l' Innocenza con una colomba, figura molto bene dipinta dal Romanelli : una testa della Madonna nella maniera di Correggio: una testa di un vecchio barbato del Bassano: Cleopatra in presenza di Augusto del Guercino: Endimione che dorme al chiaror della luna, di Mola: San Giovanni Battista del Guercino: una testa giovanile, maniera del Tiziano: Diana cacciatrice del cav. d'Arpino: il Battesimo di Gesù Cristo del Tintoretto: Gesù Cristo che caccia i profanatori del tempio del Bas-5 \*\*

sano: il famoso e bellissimo S. Sebastiano di Guido: un fanciullo assiso di Sirani: il matrimonio di S. Caterina di Dionisio Calvasi: il ratto di Elena di Romanelli: un abbozzo di Guido rappresentante Lucrezia: una stalla nella maniera antica di Giovanni Bellini: la caduta di S. Paolo dello Scarsellino: la fucina di Vulcano, o piuttosto una bottega di Calderaro del Bassano: Gesù Cristo che fulmina i vizj dello Scarsellino: una S. Barbara mezza figura di gran bellezza attribuita da alcuni ad Annibale Caracci, da altri a Domenichino: S. Sebastiano di Garofalo una santa Famiglia del Parmigianino: la regina Saba dell'Algerini : S. Cristoforo col bambino del Tintoretto: S. Cecilia di Lodovico Caracci: ed un abbozzo della Cleopatra di Guido.

L'ultima facciata contiene due filosofi del cav. Calabrese: Tizio bella opera di maniera veneziana: Bersabea, opera ben colorita di Palma: la Maddalena ginocchioni di Paolo Veronese: la bella pittura delle Grazie di Palma il giovane: Natan e Saulle di Mola: Gesù Cristo presso il Farisco del Bassano: e il ratto di Europa, bellissima opera di Paolo Veronese giustamente contata fralle più classiche.

Dietro quest' edificio era, come si è detto di sopra, l'antica cittadella (Arx). Da questa parte ancora si può ascendere

a vedere l'avanzo della Rupe Tarpeja, della quale fu ragionato di sopra, quando si trattò particolarmente dell'antico Campidoglio, e che conserva ancora un'altezza considerabile.

Sulla opposta cima dove fu già il Tempio di Giove Ottimo Massimo è ora la

### CHIESA DI ARACELI.

Nel luogo dove si ergeva il famoso tempio di Giove Capitolino, fu edificata ne' bassi tempi questa chiesa, che dapprincipio appellossi S. Maria de Capitolio; quando, e perchè cominciasse a chiamarsi di Araceli è ignoto per non tornare a ripetere certe tradizioni troppo volgari. Fino dal 1252 fu un' abbadia dei Benedettini; Innocenzo IV la diede ai Francescani, ed Eugenio IV vi pose i minori Osservanti. Nel 1464 il cardinale Oliviero Caraffa la ristaurò, e finalmente avendo molto sofferto nel 1798, fu nel principio del secolo attuale risarcità come oggi si vede.

La chiesa è divisa in tre navate da 22 colonne di vario diametro, e di disserente lavoro, e quasi tutte di granito di Egitto, meno due che sono di marmo proconnesio: quindi viene smentita la voce accreditata presso il volgo che siano state tolte dall' antico tempio di Giove Capitolino, poichè quelle, secondo Plutarco erano tutte di marmo pentelico. Pare piuttosto che siano state prese di quà e di là, e sopra la terza colonna a sinistra di chi entra dalla porta grande è l'epigrafe A CVBICVLO AV-GVSTORVM.

Entrando in chiesa la prima cappella a destra dedicata a S. Bernardino di Siena, fu già di proprietà de' Bufalini : le pitture a fresco che l'adornano relative a S. Bernardino e a vari fatti della sua vita possono contarsi fralle opere migliori del Pinturicchio, e recentemente vennero ristaurate sotto la direzione del cay. Camuccini. Nella cappella della Pietà, il quadro ad olio fu dipinto da Marco da Siena, il resto è opera del Pomarancio. Il quadro della cappella seguente è opera di Giovanni de Vecchis. Dopo quella del Crocifisso vien la cappella de sigg. Mattei ed è dedicata a S. Matteo apostolo: il quadro che lo rappresenta e le altre pitture allusive alla sua vita sono opere di Muziano ritoccate da Giovannello di Montereale. Il S. Pietro d'Alcantara nella cappella seguente egualmente che tutte le altre sculture sono di Michele Maille Borgognone : gli stucchi sono di Cavallini, e le pitture della volta e degli angoli sono di Marcantonio napoletano. La volta della cappella seguente dedicata a S. Diego equalmente che le lunette erano state dipinte da Avaccino Nucci, ma esse sono perite : anche i miracoli del santo dipinti da Vespasiano Strada ne'lati hanno molto sofferto come pure il quadro

dell'altare. Dopo la porta laterale viene la cappella di S. Pasquale Baylon, il cui quadro dell'altare fu dipinto da Vincenzo Vittoria Valenziano: di Daniele Soites scno le pitture laterali, gli stucchi del Cavallini, e gli ornati sono disegno di Stanghellini. La cappella della crociata eretta in onore di S. Francesco venne rifatta nel 1727 sotto Benedetto XIII: essa ha appartenuto ai Savelli, de' quali veggonsi parecchi sepoleri : il quadro dell' altare è opera di Trevisani . Il quadro della cappella seguente dedicata a S. Rosa di Viterbo è di autore incerto. Lacappella antinessa a questa detta di S. Francesco Solano fu edificata sui disegni di Antonio Gherardi che dipinse il quadro dell'altare e il restante, meno la Madonna e i quattro tondi fuori della cappella che sono di Giuseppe Ghezzi . L'altare di S. Carlo Borromei è ornato di due colonnette di verde anco. Sull'altare maggiore posto nello stato attuale nel 1590 si venera un'antica immagine della Madonna: nel coro poi si ammira un bellissimo quadro della scuola di Raffaele e probabilmente di Giulio Romano stesso, che è stato con poca avvertenza confuso colla Madonna di Foligno: in questo si vede rappresentata la Vergine con S. Giovanni Battista e S. Elisabetta. A sinitra havvi il bel deposito di Gio. Battista Savelli, della scuola di Sansovino. A sinistra dell'altar maggiore il quadro rappresentante lo sposalizio della Madonna è dello stile di Bassano. Nella cappella seguente che è de'Cavalieri, la Madonna con S. Gregorio e S. Francesco è opera del Semenza. Nella crociata, a sinistra di chi va verso la sagrestia vedesi sul suolo presso il muro, la lapide sepolcrale di Felice de Fredis che trovò il famoso gruppo del Laocoonte nella sua vigna presso S. Maria Maggiore : l'iscrizione è molto corrosa : egli morì nel 1529. La cappella della Madonna di Loreto era adorna di freschi di Marzio di Colantonio, che oggi sono quasi perduti ; il quadro dell'altare è di Marzio Ganassini . L'altare di S. Margherita da Cortona è decorato di due colonne di giallo antico : il quadro principale è opera di Pietro Barberi, i due laterali sono di Filippo Evangelisti ne' quali rappresentò la conversione e la morte della santa. Nel deposito del card. Mancini, nella cappella seguente di S. Michele, le sculture sono di Francesco Bolognese . L'Ascensione nella cappella che sicgue è opera di Muziano; le altre pitture sono di Nicola da Pesaro. La cappella di S. Paolo ha sull'altare un quadro dello stesso Muziano, e nella volta pitture del Pomarancio. Viene quindi la cappella di S. Antonio di Padova, la cui volta fu dipinta pur da Nicola da Pesaro: Muziano vi dipinse una lunetta, ed i suoi scolari vi espressero varj fatti della vita del santo. La Trassigurazione

nella cappella seguente è opera di Girolamo di Sermoneta. L'ultima cappella dedicata alla Madonna fu dipinta da Nicola da Pesaro.

Annesso alla chiesa è il convento de' Religiosi Minori di S. Francesco. In esso è una delle biblioteche principali di Roma.

Scendendo dall'odierno Campidoglio al Foro per la cordonata costrutta nella direzione dell'antico Clivus Asyli di già descritto, si vede a destra sotto il palazzo Senatorio, un avanzo delle magnifiche sostruzioni del Tabulario formate di grandi massi di pietra gabina. Poco dopo prima di giungere al Foro, si trova a sinistra il

## CARCERE MAMERTINO, E. TULLIANO.

Questa fabbrica, che non era nel Foro, ma imminente al Foro, siccome riferisce Livio, fu costrutta da Anco Marzio, e perciò detta Carcere Mamertino, essendo nella lingua antica del Lazio Mamers, e Mamertius la stessa cosa che Mars, e Martius . Servio Tullio al dire di Varrone, l'aumentò di una prigione più terribile, che ebbe il nome di Carcere Tulliano. Questo tetro e maestoso edificio è composto di grossi pezzi di pietra vulcanica, uniti insieme senza cemento, lunghi circa 9 piedi romani, ed alti duc e mezzo. La fronte che era rivolta al Foro, non però direttamente, è lunga 45 piedi ed alta 18, essendo il resto sepolto sotto terra. Nella

2

fascia di travertino, che si vede sulla fronte, si legge il nome di chi ristaurò il carcere per decreto del Senato: c. VIBIVS. C. F. RYFINYS . M. COCCEIVS . . . NERVA . Ex. s. c. Questo edificio, siccome ancora apparisce, era diviso in carcere superiore, ed inferiore. Si scende nel carcere superiore per due scale moderne, poichè anticamente non ve n'esisteva alcuna, calandosi i rei per quel forame, che si vede in mezzo alla volta. Questo primo carcere è di forma quadrilatera lungo 27 piedi, e 20 largo; la sua altezza è di 16 piedi. Da questa prigione si scende in quella più sotterranea, che ha la forma di una mezza ellissi di 21 piedi di lunghezza, di 9 di larghezza, e di 7 di altezza. Anche qui la scala, per cui vi si scende è moderna; anticamente i rei si calavano giù per quel forame rotondo, che si vede nella volta. Questo è il carcere, di cui parla Sallustio, detto Tulliano, dove al dire di Plutarco, morì di fame Giugurta, e dove, secondo Sallustio, per ordine di Cicerone furono strangolati i complici della congiura di Catilina, Lentulo, e Cetego. Dalla strettezza di queste due prigioni pare potersi congetturare, che la prigione superiore più s'internasse nel monte. Vi si ascendeva dal Foro per certe scale, dette Gemoniae, dai gemiti di coloro, che vi si conducevano; da queste scale i cadaveri de' delinquenti si trascinavano al Teyere traversando il Foro, onde incutere maggior terrore.

Questo edificio è ora consacrato all'apostolo S. Pietro, per l'antica tradizione, che vuole esservi stato imprigionato quel santo, ed avervi fatto scaturire un'acqua onde battezzare i custodi della prigione, Processo, e Martiniano: acqua che ancora si mostra nella prigione inferiore, dove pur si vede una colonnetta, alla quale si crede che l'apostolo fosse legato.

Sopra questa prigione è la chiesa di S. Giuseppe, detta de' falegnami, perchè appartiene ad una confraternita di questi artisti. Ivi si vede il primo quadro dipinto da Carlo Maratta, rappresentante la

Natività di Gesù Cristo.

Uscendo da questa chiesa verso occidente vedesi di fronte il

### TEMPIO DELLA FORTUNA.

Fino agli ultimi anni si era creduto questo edificio un avanzo del tempio della Concordia eretto da Camillo, e riedificato da Tiberio, quantunque la situazione, lo stile, e l'iscrizione si opponessero a questa opinione. Imperciocchè il tempio della Concordia era rivolto al Foro ed al Comizio, come dice Plutarco, e stava presso il carcere, siccome afferma Dione, circostanze che si oppongono col monumento in questione. Inoltre lo stile delle colonne, tutte di diametro differente, e quello de' capitelli, che sono di pessimo gusto, mostra chiaramente essere questo un edifizio della decadenza. Finalmente l'iscrizione, che si legge sul frontispizio,

SENATYS. POPVLYSQVE · ROMANYS
INCENDIO: CONSYMPTYM · RESTITYIT

dichiara, che l'ultimo suo risarcimento fu per un incendio, mentre da un' altra iscrizione, trovata nel secolo XVI, si rileva, che il vero tempio della Concordia fu ristaurato vetustate collapsum, cioè caduto per vecchiaja, onde non può essere lo stesso, che questo consumato per incendio . A tutte queste ragioni di autorità, se ne aggiunge una di fatto, poichè nel 1817 fu scoperto il vero tempio della Concordia, siccome or ora vedrassi. Dopo tale scoperta, alcuni hanno creduto, che questo tempio fosse quello di Giunone Moneta; ma quello era sulla cittadella, sul luogo della casa di Manlio; altri ne hanno fatto un tempio di Vespasiano: altri finalmente hanno duplicato i tempi della Concordia, immaginando essere questo l'antico tempio della Concordia, eretto da Camillo, e quello scoperto corrispondere al tempio di Tiberio, senza rislettere, che il passo di Plutarco che si riferisce al tempio edificato da Camillo alla Concordia, dichiara essere la fronte di quello rivolta al Foro, circostanza che non si trova punto di accordo colla fronte del tempio di cui si tratta; e che non si ha alcuna traccia di due tempi della Concordia sotto il Campidoglio. L'opinione più probabile, che può tenersi su questo tempio è quella di Nardini, che lo giudica sacro alla Fortuna; e poichè è noto, che quella Dea avea un tempio sul clivo Capitolino, esistente presso il tempio di Giove Tonante, secondo che portano i versi prenestini, il quale fu arso, al dire di Zosimo, ai tempi di Massenzio, e per conseguenza rifatto, o allora, o sotto Costantino dal senato, ed appunto di quella epoca si mostra lo stile.

Ouesto edificio avea sei colonne di fronte, tutte di granito, e come si è detto di sopra, di diametro, intercolunnio, e basi diverse : alcune hanno circa 5 piedi e mezzo antichi di diametro, e 45 di altezza. Le basi, i capitelli, ed il cornicione, sono di marmo bianco; i capitelli sono di ordine jonico di cattivo gusto; degli ornamenti interni del fregio, alcuni, che sono avanzi del tempio primitivo, si crederebbero lavoro del primo secolo dell' impero, altri poi sono contemporanei al ristauro e grossolani. Tutto l'edificio si erge sopra una maestosa sostruzione di travertino che ne' fianchi era rivestita di tavole di marmo: di fronte vi appoggiava la gradinata per ascendere al tempio, la quale ora si stà scavando.

Le tre superbe colonne scanalate a lato. del tempio della Fortuna sono avanzi del

## TEMPIO DI GIOVE TONANTE.

Che il tempio di Giove Tonante fosse sul clivo Capitolino, lo dice Vittore; Svetonio poi racconta il motivo della sua edificazione. Mentre Augusto viaggiava di notte per la Spagna nella guerra cantabrica, un fulmine cadde presso la sua lettiga, e tolse di sentimenti il suo servo: ritornato in Roma edificò questo magnifico tempio a Giove Tonante, il quale poi fu ristaurato dagl' imperatori Settimio Severo, e Antonino Caracalla, come apparisce dal frammento della iscrizione . . . ESTIVER . che si legge sul fregio: la fronte era rivolta al Foro, ed era ornata di sei colonne, delle quali se ne vedono due sole esistenti con una colonna di quelle che decoravano i lati. Queste tre colonne sono di marmo bianco lunense, scanalate, d'ordine corintio, di circa 4 piedi e mezzo antichi di diametro. Negli anni scorsi furono intieramente scavate, e allora si scoprì, chè la gradinata cra nell'intercolunio, onde guadagnare spazio. Posteriormente collo scavo del clivo Capitolino si è riconosciuto che questa fabbrica a cagione della ineguaglianza del suolo, e della strettezza del sito era stata inalzata sopra una sostruzione rivestita di tavole di marmo, ed interrotta da risalti a guisa di pilastrini, de'quali ne rimangono ancora due sul posto. Questo edifizio è ornatissimo, e i membri della cornice sono riccamente lavorati; sul fregio laterale sono scolpiti parecchi istromenti de' sacrifizi, fra i quali si vede il galero traversato da un fulmine alato, era questo una specie di elmo, o berretto, che portava il Flamine di Giove, Flamen Dialis detto dagli antichi uno de' sacerdoti più distinti della religione romana . Anche questo bel monumento si sta attualmente dissotterrando.

Fra questo tempio, e quello della Fortuna, passava un ramo del clivo Capitolino, il cui pavimento composto di grandi pezzi poligoni di lava basaltina detta comunemente selce, fu scoperto nell'anno 1617, a spese di S. E. il Conte di Funchal, Ambasciadore di S. M. Fedelissima pressò la S. Sede. Questo sgombro ora si proseguisce. Fra questo medesimo tempio e quello della Concordia, addossata alle sostruzione del Tabulario vedesi una edicola semidiruta già consacrata a Faustina Juniore moglie di M. Aurelio, siccome si trae da una iscrizione ivi scoperta nell'anno 1824.

A sinistra del tempio di Giove Tonante, verso la moderna cordonata del Campido-

glio, è il ·

### TEMPIO DELLA CONCORDIA.

Questo edificio, così interessante per la storia romana, e per la topografia dell'antica Roma, fu scoperto nell'anno 1817, e la scoperta fu autenticata da quattro iscrizioni trovatevi, allusive alla Concordia. Camillo lo

eresse per la concordia frai patrizj ei plebei; fu riedificato da Tiberio; arse nell' incendio Vitelliano; fu risarcito ed ornato da Vespasiano; ne rimase memoria fino alla meta del secolo XII, quantunque pare che fino dal secolo VIII fosse in rovina, poichè una parte di questo edificio era stata già occupata dalla chiesa de'Ss. Sergio e Bacco: questa chiesa fu demolita anche essa dal pontefice Paolo III nella venuta in Roma di Carlo X. Fu nel tempio della Concordia che Cicerone adunò il Senato nella circo-

stanza della congiura di Catilina.

Negli ultimi scavi, come fu detto di sopra, si trovarono quattro iscrizioni votive alla Concordia, tutte del tempo di Augusto e di Tiberio. Fra queste la più rimarchevole è quella di Marco Artorio Gemino, legato di Augusto, e prefetto dell'erario militare. Nè solamente le iscrizioni dimostrano la vera situazione di questo tempio; ma ancora le autorità degli antichi scrittori vi si accordano; imperciocchè gli avanzi trovati sono presso il carcere, come dice Dione: sono rivolti al Foro, e al Comizio, secondo Plutarco; e finalmente sono fra il Campidoglio ed il Foro, siccome afferma Festo.

Di questo celebre tempio, oltre le iscrizioni citate, si sono ritrovati gli avanzi della cella, che si estende da un lato fino al tempio di Giove Tonante, e dall'altro fin sotto la cordonata, essa è rivestita di giallo

antico, o marmo numidico, e di pavonazzetto, o marmo frigio: il pavimento è lastricato degli stessi marmi, e di marmo affricano, a compartimenti: sopra la soglia che è di un sol pezzo di portasanta si vede l'incassatura di un caducco che dovea essere di bronzo, simbolo proprio della divinità a cui era consacrato il tempio. In oltre si sono rinvenute parecchie colonne di marmo numidico, e frigio, le quali per la loro dimensione mostrano avere decorato l'interno; una quantità immensa di frammenti di membri di architettura, e più basi, tutto di una esecuzione sorprendente, ma di uno stile troppo ricco. Sono stati trovati ancora diversi frammenti di statue colossali, ma sì queste che tutto il resto è consumato, o calcinato dal fuoco: ciò dimostra che il tempio della Concordia perisse ne' tempi bassi per un incendio. Ne' frammenti della pianta antica di Roma uno se ne vede con parte del tempio della Concordia, dal quale ricavasi che per la strettezza del sito la fronte del portico era men larga della cella del tempio. Fra pochi mesi vedrassi anche questo tempio sgombrato affatto dalle macerie che lo ricoprono.

Avendo osservato tutto ciò, che si trova nel declivo del monte Capitolino passeremo

a descrivere il

#### FORO ROMANO.

Il luogo più celebre dell'antica Roma era senza dubbio il Foro chiamato Romano, o per l'antichità della sua istituzione, che rimontava all'alleanza de' Romani co' Sabini, sotto Romolo, e Tazio, o per le adunanze, che teneva il senato ed il popolo romano, o finalmente per la magnificenza degli edifizi, che lo adornavano. L'etimologia della parola Forum, traevasi dagli antichi a ferendo, cioè dal portare a vendere le cose, servendo il Foro di mercato.

Vitruvio afferma, che i Fori de' Romani distinguevansi da quelli de' Greci, dall' essere non di forma quadrata, ma quadrilunga, cosicchè alla loro larghezza mancava un terzo della lunghezza, onde se il Foro avea nella lunghezza 600 piedi, ne avea 400 in larghezza. Da Livio e Dionisio sappiamo, che il Foro occupava la valle fra i monti Capitolino, e Palatino, dunque in quella direzione dovea essere la sua maggiore estensione, cioè la lunghezza. L' arco di Settimio, e la chiesa di S. Luca possono considerarsi come aver formato un angolo del Foro, poichè essi sono considerati nel Foro, ed il Carcere, che si trova dietro di loro, era riguardato come imminente al Foro, e non dentro di esso: il tempio di Antonino e Faustina era fuori del Foro, poichè si troya menzionato in una regione, o quartiere differente da quello del Foro; ma poco in quà del tempio di Antonino dovè essere l'altro limite, poichè in quelle vicinauze era l'arco Fabiano dove la via Sacra entrava nel Foro. Questa pertanto era la sua larghezza, alla quale dando il doppio di lunghezza, gli altri limiti debbono essere stati nelle vicinanze della chiesa di S. Teodoro, e della chiesa della Consolazione.

Nelle devastazioni, che Roma soffri dai barbari, il Foro, come la parte più ricca, fu la più esposta delle altre; pure la scorreria di Alarico, il saccheggio di Genserico, i guasti di Totila nol rovinarono in guisa, che non fosse esistente ancor dopo, e nel 666 della era cristiana riteneva l'antico rango, poichè vediamo esservi stata eretta a Foca dal suo esarco Smaragdo la colonna che ancora rimane, la quale nello stesso tempo ci mostra che il livello non crasi alterato. Ma Roberto Guiscardo nel 1084, avendo invaso Roma colle sue forze per soccorrere il pontesice Gregorio VII, mise a ferro e a fuoco quanto si trovava fra il Laterano, ed il Campidoglio, e quasi due secoli dopo Brancaleone abbattè tutti gli edifizi antichi, che potevano dare qualche ricovero ai faziosi di Roma. Fu in queste due ultime devastazioni, che il Foro perdè il suo splendore, onde fu ridotto dopo a servire di campo ai buoi, che s' introducevano in Roma per il consumo Tom. I.

della città, allora ricevè il nome vile di Campo Vaccino, nome che ha continuato a portare fino a questi ultimi tempi, ne' quali ricuperò l'antica sua denominazione

di Foro Romano.

Benchè il Foro abbia perduto l'antico splendore, gli avanzi, che ancora conserva della prisca magnificenza, le rimembranze degli avvenimenti, a cui ha servito di scena, i frammenti sublimi dell'arte, che vi si ammirano, ne fanno il luogo più interessante di Roma.

Prima di venire alla descrizione di ciò che nel Foro si osserva, stimo necessario premettere l'indicazione generale degli

### EDIFICJ DEL FORO .

Nel centro del lato del Foro che guardava il Campidoglio, erano i Rostri, cioè la tribuna, dalla quale si parlava al popole, così detta perchè era decorata dei rostri di bronzo tolti dai Romani alle navi degli Anziati. Cesare per riuscire meglio ne' suoi disegni fece, al dire di Dione, trasportare i Rostri dal centro del Foro all'angolo verso il Velabro. Presso i Rostri si esponevano le teste di coloro che erano stati proscritti, siccome avvenne di Cicerone.

Dietro i Rostri era la Curia Ostilia, della quale si parlerà più sotto, a destra della Curia il Comizio e la Grecostasi, fra questo edificio e il tempio di Antonino, e l'austina, incontro all'arco di Severo, era l'Ar-

co Fabiano, dove la via Sacra entrava nel Foro. Questo arco traeva il suo nome da Fabio censore vincitore degli Allebrogi, che lo avea edificato. Vicino all' arco Fabiano, e al Comizio, ma fuori del Foro erano, il tempietto della Concordia e la Basilica di Opimio. Le basiliche forensi, crano di forma simile alle basiliche cristiane, poichè queste ne imitarono la pianta, e ne adottarono il nome, esse servivano per l'amministrazione della giustizia, e per trattarvi gli affari della mercatura. Erano a tre o a cinque navi, tre volte più lunglie che larghe, con un apside, o tribuna nel fondo. Nel Foro Romano, o nelle sue vicinanze oltre quella di Opimio, vi si contavano la Porzia, la Sempronia, la Giulia e la Emilia.

Di là dalla Curia verso il Velabro erano il tempio di Castore e Polluce, di cui si servi Calligola per vestibolo del suo palazzo, e presso questo il fonte di Giuturna. Il tempio di Castore e Polluce fu cretto in memoria dell'essere apparsi presso il fonte di Giuturna ad abbeverare i cavalli due giovani grondanti sudore, i quali dopo avere annunziato ai Romani la vittoria riportata da Aulo Pastumio dittatore, sopra i Latini e gli altri alleati de' Tarquinj, al lago di Regillo, disparvero, e furono creduti quelli due divinità. Lo stesso avvenne poi nella guerra di Perseo, allorchè due giovani simili annunziarono la vittoria di Lucio Emilio Paolo sopra i Mace-

doni. Questo tempio di Castore e Polluce fa rifatto da Tiberio, e da lui dedicato. Presso il tempio di Castore sotto il Palatino era pure il tempio e bosco sacro di Vesta, il quale perciò si dice nel Foro, e presso il Palatino; in questo tempio, che non dovea essere lungi dal fonte di Giuturna, si conservava il fuoco sacro di Vesta, ed il Palladio, statua di Pallade portata da Troja in Italia da Enca, riposta da Ascanio in Albalonga, e da Tullio Ostilio trasportata in Roma, simulacro che non si mostrava mai agli occhi de' profani. Al servizio di questo tempio e principalmente per conservare il fuoco sacro, erano le vergini Vestali, le quali perciò abitavano in una casa annessa, e godevano del privilegio di essere sepolte in città, cioè nel recinto sacro del bosco, siccome si rileva da dodici iscrizioni mortuarie di vestali Massime, trovate presso S. Maria Liberatrice: presso il tempio di Vesta era la reggia di Numa. Da questi edifici chiudevasi il lato meridionale del Foro verso il Velabro.

Il lato occidentale era occupato dal tempio di Giulio Cesare, dalla basilica Giu-

lia e dall' area di Saturno.

Nel lato sotto il Campidoglio erano: il tempio di Saturno e l'erario: l'arco di Tiberio dove ora è l'ospedale delle donne alla Consolazione: il tempio di Vespasiano; la Schola Xantha, studio di Notaj, e luogo di dimora per gli araldi degli edili curuli, trovato nel secolo XVI, e così detto da Aulo Fabio Xanto, che lo edificò, e finalmente l'arco di Settimio Severo.

Nell'ultimo lato erano: il Secretarium Senatus, edifizio eretto per i gindizi del Senato; la basilica di Paolo Emilio: una basilica Emilia più antica, e le Taberne, dove Virginio prese il coltello per uccidere

la figlia.

Il centro del Foro era una piazza, decorata di statue, ed altri monumenti, fra i quali si citano: la colonna rostrata eretta a C. Duillio console, per la prima vittoria navale riportata da lui sopra i Cartaginesi; la colonna milliaria, sulla quale erano segnate le distanze delle città principali dell'imperio; la Pila Orazia, pilastro, sul quale erano state deposte le spoglie de' Curiazi; la colonna di C. Menio vincitore de' Latini, quella di Giulio Cesare, quella di Cfaudio Gotico, e. finalmente quella di Foca, che ancora esiste.

Nel Foro pure esisteva il Lago Curzio, palude, che quantunque poi fosse discocata, conservò tal nome, da Mezio Curzio generale della cavalleria Sabina, che vi si era inviluppato. Altri pretendono che acquistasse il nome di Curzio da quel Curzio cavaliere romano, che apertasi in quello stesso luogo una voragine, vi si gittò a cavallo ed armato per farla chiudere, siccome avvenne, al dire di Tito Livio : sul sito del lago Curzio esistè la statua

equestre di bronzo di Domiziano descritta da Stazio.

Dalla generale indicazione degli edifizi, che esistevano nel Foro, passiamo a descriverne lo stato attuale, cominciando dall'

## ARCO DI SETTIMIO SEVERO .

Circa l'anno 205 dell'era cristiana fu eretto questo magnifico arco trionfale dal senato, e popolo romano, in onore dell' imperatore Settimio Severo, e de' suoi figli Caracalla e Geta, per le vittorie riportate sopra i Parti, gli Arabi, gli Adiaheni ed altre barbare nazioni orientali, siccome si legge nella iscrizione posta sulle due faccie dell'arco. In essa si riconosce ancora in fine della terza linea, ed in tutta la quarta la frasc et p. septimiol. F. GETAE NOB. CAESARI che Caracalla fece radere, dopo la sua morte, sostituendovi l'altra p. p. opti-MIS . FORTISSIMISQUE . PRINCIPIBUS . ESSO è di marmo pentelico, formato di tre arcate, e decorato di otto colonne composite, scanalate, e di bassirilievi di mediocre scultura, molto consumati dal tempo, ne' quali è espressa due volte la macchina dell'ariete. Nella volta di ciascun arco sono rosoni di diversa forma entro compartimenti quadrati. Nei bassirilievi veggonsi rappresentate le spedizioni fatte in oriente, benche nell'architettura, e nelle sculture si scorga la decadenza delle belle arti, nul-



ARC DE SEPTIMO SEVERO.
ARC DE SEPTIME SÉVERE



ladimeno essendo stato fatto sul modello degli altri archi, che allora esistevano, non lascia di darci una splendida testimonian-

za della romana magnificenza.

In un lato del medesimo arco evvi una scaletta interna di marmo, la quale conduce al piano superiore, su cui era collocata la figura di Settimio assisa in mezzo a Caracalla e Geta, sopra d'un carro tirato da sei cavalli di fronte, fra due soldati a piedi, e due a cavallo, siccome ricavasi dalle medaglie di Severo e Caracalla. Questo monumento era sepolto quasi per metà, fincliè nell'anno 1803 dal pontesice Pio VII, fu fatto totalmente dissotterrare, e cingere di muro, come dalla iscrizione apparisce. Presso quest'arco a sinistra è la

## CHIESA DI S. LUCA.

Questa chiesa, che in origine è una delle più antiche di Roma, fu da Alessandro IV nel 1256 ristaurata, e dedicata a S. Martina: Sisto V, avendola conceduta nel 1588 all'accademia de'pittori, questi, sotto Urbano VIII la riedificarono con architettura di Pietro da Cortona, e la dedicarono al loro protettere S. Luca Evangelista. Il quadro della cappella a destra, in cui è rappresentato il martirio di S. Lazzaro pittore, è opera di Lazzaro Baldi. L'Assunta nella cappella incontro, fu dipinta dal cav. Sebastiano Conca. Il quadro dell'altar maggiore, che rappresenta

S. Luca in atto di dipingere la Madonna, è una copia, fatta da Antiveduto Grammatica, sull'originale di Raffaele suo maestro, che si conserva nella gran sala dell'accademia. Sul medesimo altare si vede la statua di S. Martina, scultura di Nicola Menghino. Il sotterraneo di questa chiesa merita di esser considerato, tanto per la sua volta piana, che per la ricca cappella, fatta da Pietro da Cortona a sue spese, sotto il cui altare, tutto adornato di pietre preziose, e di bronzo dorato, riposa il corpo di S. Martina.

Questa chiesa è edificata sul luogo del Secretarium Senatus, di cui si è fatta superiormente menzione. Nell'edificio così detto, il senato giudicava le cause criminali, che l'Imperatore gli rimetteva. Una iscrizione trovata in questo luogo prova, che il Secretarium Senatus fu edificato da Flaviano prefetto di Roma, e ristaurato poi da Flavio Annio Eucario Epifanio, anche egli prefetto di Roma ai tempi di Onorio e Teodosio II. In questo luogo furono trovati i quattro superbi bassirilievi appartenenti a Marco Aurelio, che si vedono nel cortile, che è nel ripiano della scala del palazzo de' Conservatori sul

Nella casa annessa a questa chiesa è l'Accademia detta di S. Luca, cretta da Sisto V. la quale si compone di pittori, scultori, architetti, ed altri cultori ed amatori del-

Campidoglio.

le belle arti : essa ha la direzione della scuola delle arti del disegno stabilita ora nella Università di Roma. Nelle sale di questa Accademia sono molti ritratti, e quadri fatti dagli accademici, fra i quali meritano particolare menzione, il S. Luca, che dipinge la Vergine, opera dell'immortale Raffacle, nel quale egli ha inserito il suo ritratto: due paesi di Gaspare Pussino: Sisara di Carlo Maratta: tre pitture di Salvator Rosa: il ritratto del cav. Boni, opera del cav. Landi, e finalmente Gesù Cristo col Farisco del Tiziano. Vi si conserva pure il cranio di Raffaele; ed inoltre vi si veggono molti disegni, e modelli di terra cotta degli artisti, che hanno meritato il premio. Segue la

# BASILICA EMILIA, OGGI CHIESA DI S.ADRIANO.

La facciata di questo edificio, benchè del tempo della decadenza è antica, siccome si riconosce dalla sua costruzione; consiste in un muro di terra cotta, che cra decorato di un bugnato di stucco, del quale restano alcuni avanzi: la porta cra di bronzo e di buonissimo stile, e fu trasportata da Alessandro VII a S. Giovanni Laterano deve ancora si ammira. Benchè il volgo attribuisca questo avanzo al tempio di Saturno, nel quale era l'erario, pure sembra certo, che esso appartenga alla basilica di Paolo Emilio, non solo per la sua 6 \* \*

forma, ma ancora per l'iscrizione trovatavinel secolo XVII, dalla quale apparisce, che Gavinio Vettio Probiano presetto di Roma l'anno 378 avea decorata di una statua la basilica, la quale in questo luogo non Potè essere che la Emilia, siccome si ricava da Stazio. A quell'epoca la basilica Emilia era ornata ancora con colonne superbe di marmo frigio o pavonazzetto, melto lodate da Plinio, le quali forse sono quelle, che nella Basilica Ostiense di S. Paolo abbiamo ammirato fino al di 15. di luglio dell' auno 1823, allorchè rimasero distrutte dal fatale incendio di quella illustre basilica. Quanto al tempio di Saturno gli autichi scrittori concerdemente lo pongono sotto il Campideglio, aderente al colle, nel Foro, presso la rupe Tarpeja, in faucibus clivi Capito!ini , cioè verso l'angolo del Foro presso la Consolazione.

Quasi incontro alla Basilica Emilia è la

# COLONNA DI FOCA

Questo monumento, prima degli ultimi scavi, senza alcuna ragione, si era creduto un avanzo del tempio di Giove Custode, o del ponte di Caligola, malgrado che gli antichi scrittori affermino, che il primo era sul Campidoglio, ed il secondo fosse distrutto da Claudio. Nel 1813 si scopri però, che era una colonna eretta all'imperatore Foca l'anno 608 da Smaragdo esarto d'Italia siccome si rleva dalla iscrizio-

ne; che si legge sul piedestallo, nella quale però è da osservarsi, che il nome di Foca fu raso dopo la sua morte per ordine del

suo successore Eraclio:

Posteriormente nel 1817 essendosi ripreso lo scavo, si è scoperto, che la colonna si ergeva sopra una piramide di gradini, de' quali molti rimangono al posto loro, e che il livello del Foro in questo luogo era di circa 10 palmi più basso dell' arco di Settimio: si sono pure trovate parecchie iscrizioni antiche fralle quali meritano menzione le due di marmo, metà greche e metà latine agli dei Averrunci, e a Minerca Averrunca per oracolo, e quella di Marco Cispio, figlio di Lucio, pretore. L'iscrizione della colonna è stata recentemente ristaurata ne'luoghimancanti.come segue:

PRINCIPI. DOMINO. n. focae. imperators FERPETVO. A. DO. CORONATO. TRIVMPHATORS

SEMPER . AVGVSTO

SWARAGDVS. EX. PRAEPOS. SACRI. PALATH AG. PATRICIVS. ET. EXARCHYS. ITALIAS DEVOTVS. EIVS. CLEMENTIAE

PRO . INNUMERABILIBUS. PIETATIS. EIVS BENEFICIS. ET. PRO. QUIETE

PROCYRATA-ITAL-AC-CONSERVAIA-LIBERTATE
HANC . STATVAM . maiestatis . EIVS
AVRI . SPLENDORC . fvigentem . HVIC
SVBLIMI . COLVMNAC . ad . PERENNEM
IPSIVS . GLORIAM . IMPOSVIT . AC . DEDICAVIT
DIE . PRIMA . MENSIS . AVCVST . INDICT . VND.
PC. PIETATIS . EIVS . ANNO . QVINTO

Da questa iscrizione apparisce, che sopra la colonna era una statua dorata di Foca. La colonna stessa però è di molto anteriore all'epoca di Foca, e per il suo stile può appartenere all'epoca degli Antonini. Forse Smaragdo l'avrà tolta da qualche edificio di quella epoca per fare onore al suo Augusto. Essa è di marmo bianco, d'ordine corintio, scanalata, ed ha 4 piedi e mezzo antichi di diametro e 47 di altezza. Il piedestallo è alto circa 12 piedi.

Incontro a questa colonna, verso mezzogiorno, se ne vedono tre altre che appar-

tenevano alla

# GRECOSTASI.

Questo superbo avanzo dell' architettura antica non può avere appartenuto nè al tempio di Giove Statore, nè a quello di Castore e Polluce, poichè il primo; secondo gli antichi scrittori era più verso il Velabro e sul Palatino: il secondo avea la faccia rivolta al Campidoglio, ed era a sinistra e non come questo a destra della Curia sotto il Palatino. I passi degli antichi scrittori ela pianta di questa fabbrica coerente al frammento della pianta capitolina, in cui si legge GRECOST, non lasciano dubbio per riconoscere nelle tre colonne un avanzo della Grecostasi, edificio eretto per ricevimento degli ambasciatori stranieri fin dal tempo di Pirro, i cui ambasciatori essendo stati i primi ad esservi ricevuti ed essendo Gre-

ci il nome gli fecero dare di Gracostasis cioè la stazione de' Greci. Questa fabbrica essendo perita fin dal tempo di Plinio il vecchio, Antonino Pio sontuo samente ricdificolla ed occupò con essa non solo il sito della Grecostasi primitiva ma ancora quello del Comizio. Era il Comizio annesso alla Curia a man destra di chi guardava il Campidoglio e serviva ai comizi curiati che si tenevano per la promulgazione de' senatusconsulti, e per la elezione di alcuni sacerdoti, e particolarmente del Flamine e del Curione Massimo: ivi pure qualche volta si amministrava e si eseguiva la giustizia. I celebri Fasti Capitolini de'quali si parlò di sopra, furono trovati in questi dintornionel secolo XVI, ed ivi pure altri frammenti se ne sono rivenuti negli ultimi scavi. La facciata della Grecostasi siccome ricavasi dalle ultime scoperte era vivolta all'imbocco della via Sacra nel Foro, cioè verso il tempio di Antonino e Faustina. La gradinanata cominciava con tre rami, che in seguito si riunivano in una scala più larga: otto colonne decoravano la fronte, e tredici, o quindici i lati; dove si univa colla Curia, non è certo se avesse colonne. Tutto l'edificio si ergeva sopra un' altissima costruzione, rivestita di marmo con risalli.

Di questo edificio rimangono solo tre colonne col cornicione, e formavano parte del suo lato esteriore. Queste sono di ordine corintio, di marmo bianco, scanalate, della proporzione più giusta, e dello stile più sublime, cossicchè servono, come quelle del Panteon, di modello dell'ordine corintio. Il loro diametro è di circa 4 piedi e mezzo antichi e la loro altezza è di 48 piedi, compresa la base ed il capitello: l'intavolamento che reggono quantunque grande e maestoso è d'un lavoro delicato e finito.

Ora dal sito e di questa fabbrica si rileva che l'opinione di coloro, che ne fanno il tempio di Castore, e Polluce, o di Giove Statore è falsa: imperciocchè il tempio di Castore e Polluce, secondo Svetonio, servì di vestibolo alla casa di Caligola, e queste tre colonne sono in una situazione incompatibile a servire di vestibolo al Palatino verso il Campidoglio: esso era a sinistra della Curia, secondo Cicerone, per chi guardava il Campidoglio, e queste revine sono alla destra . Più improbabile ancora è il sentimento di quelli che ne funno il tempio di Giove Statore, poichè quel tempio era sulla falda del Palatino, verso il Velabro, ed il Foro Boario; come si rileva da Livio, e da Tacito, e perciò non poteva essere nel Foro. Inoltre il tempio di Giove Statore è posto dai Regionari nella X Regione; ed il Foro Romano, al quale questo edificio appartiene, cra nella VIII.

Andando da queste rovine verso il Vela-

bro, trovansi gli avanzi della

#### CURIA.

Questo edificio, che serviva per le adunanze del senato, avea la facciata rivolta al Foro ed ai Rostri . Vi si saliva dal Foro per molte scale, dalle quali Tarquinio precipitò Servio Tulio. Si chiamava in origine Curia Ostilia perchè era stata edificata da Tullo Ostilio, terzo re di Roma: Silla la ristaurò : arse ai tempi di Ciccrone quando su bruciato il cadavere di Clodio; e su rifatta secondo Dione, da Augusto, che la chiamò Giulia, da Giulio Cesare suo padre addottivo. Se ne vedono ancera gli avanzi nel centro del lato meridionale del Foro, consistenti in tre muri di opera laterizia di ottima costruzione, che erano coperti di marmo. La facciata era probabilmente decorata di colonne, a guisa di un tempio.

Fra la Curia e il Comizio esiste il famoco Fico Ruminale, così detto dalla parola Ruma, che significava, secondo l'opinione più ricevuta, mammella, perchè sotto di esso erane stati allattati dalla lupa Ro-

melo e Remo.

Presso la Curia verso il Velabro; si vede la

# CHIESA DI S. TEODORO.

Questo edificio di forma rotonda si vuole costrutto sul luogo dove Romolo, e Remo furono esposti; ma la Lupa di bronzo eggi esistente in Campidoglio, dedicata dagli edili Cnco e Quinto Ogulnj presso il fico Ruminale dove fu realmente il tempio di Romolo, fu trovata più verso S. Maria Liberatrice, e non dove è oggi la chiesa di che trattiamo, la quale piuttosto occupa il sito del tempio di Vesta, dove si conservava dalle Vergini Vestali il Palladio. Sembra anzi che i primi i quali lo convertirono in chiesa conservassero l'antica forma del tempio. Una chiesa di S. Teodoro in questi dintorni esisteva fino dai tempi di Adriano I, che la ristaurò nel 774. Nicolò V la rifabbricò nel 1450, ed è tutto suo l'esterno rivestimento della chiesa che è di costruzione poco buona: il suo nome ancora si vede nella porta d'ingresso, la quale è come la volta tutta di sua costruzione. Il quadro dell'altar maggiore è del Zuccari, e gli altri due sono del Baciccio, e del Ghezzi.

Presso questo tempio era il Lupercale, sotto il Palatino, spelonca consacrata a Pane da Evandro, e i cui sacerdoti detti Luperci, vi celebravano le feste Lupercali.

Ritornando dalla chiesa di S. Teodoro verso il Foro, e traversato questo si entra

pella direzione dell'antica

## VIA SACRA.

Questa famosa via chbe nome dalla pace seguita su di essa tra Romolo e Tazio. Esprincipiava ov'è oggi il Colosseo; pas-

sava a traverso il sito dove poi Adriano edificò il tempio di Venere e Roma, costeggiava il lato meridionale del così detto tempio della Pace, e pel tempio di Remo, e quello di Antonino e di Faustina, e per l'arco Fabiano entrava nel Foro: prima di entrarvi se ne distaccava un ramo a sinistra che costeggiando il lato orientale della Grecostasi dietro la Curia e il tempio di Castore e Polluce, e di Vesta, saliva con un ramo al Palatino presso S. Anastasia, e coll'altro riunivasi alla via Nuova, strada che cominciava alla estremità del Foro avanti il tempio di Vesta, e traversando i! Velabro giungeva al Circo Massimo. Il primo edificio, che si trova sulla via Sacra a sinistra, è il

# TEMPIO DI ANTONINO E FAUSTINA:

Il senato romano eresse questo tempio in memoria dell'imperator T. Elio Antonino Pio, e di Faustina sua moglic. Si conservano ancora le due fiancate della cella, e l'intero portico, il quale è formato di dieci grandi colonne tutte d'un pezzo, di marmo caristio, detto cipollino, che sostengono il loro cornicione. Le colonne sono d'ordine corintio, ciascuna della circonferenza di 15 piedi antichi, e di circa 47 di altezza, compreso il capitello, e la base. Il magnifico cornicione è composto d'immensi pezzi di marmo ben lavorato, nel di cui fregio laterale sono a maraviglia scolpiti

grifi, candelabri, ed altri ornamenti: di fronte si legge la dedicazione ad Antonino, e a Faustina. Anticamente salivasi a questo tempio per 21 gradini, siccome si trae dalle ultime scoperte, poiche dalla base delle colonne del portico fino al livello della via Sacra vi sono circa 16 piedi.

Sopra le suc rovine, fu edificata la chiesa di S. Lorenzo de'ta in Miranda, forse per i maravigliosi monumenti dell'antica Roma,

che le stavano d'intorno. Segue il

## TEMPIO DI ROMULO E REMO.

Questo tempio, fu eretto in memoria di Romulo, e Remo, ne'tempi della decadenza: e per la costruzione, e per una lapide trovata ivi dappresso può dirsi che fosse costrutto circa l'epoca costantiniana. Oggi non resta di certo al suo posto, che la cella di questo edificio, la quale è di forma retonda, e due colonne di marmo caristio del pronao, che era rettilineo si veggono avanti il vicino oratorio della Via Crucis. Da queste si riconosce che il tempio era di ordine corintio: una terza ne rimaneva presso la porta attuale, che fu tolta nel ri-\* stauro della chiesa fatto da Urbano VIII.

S. Felice IV, l'anno 527 eresse presso questo tempio una chiesa in onore de'Ss. Cosmo, e Damiano, e si servì della cella per vestibolo di essa. Dipoi per essere soggetta a molta umidità, fu da Urbano VIII innalzato il pavimento, e rifabbricata più in alto; ed à appunto quella medesima, che si vede. Seguita lo stesso tempio di Romulo e Remo a servirle di vestibolo; ma soltanto colla sua parte superiore. In tale occasione furono fatte due aperture per gl' ingressi, e trasportate le due colonne di porfido, e l'antica porta di bronzo, co' suoi stipiti di ricco ma non elegante lavoro, che prima restava sotto, ma più a destra. Il moderno pavimento del vestibolo è sostenuto da quattro pilastroni, come da altri simili grossi pilastri è sostenuto tutto il pavimento della chiesa. Si discende nell'antica chiesa sotterranca per commoda scala a lato della tribuna, e si osservano in essa ancora esistenti, l'altar maggiore isolato, le cappelle, gli ornati all'intorno, e perfino qualche pittura. Nelle pareti di questa chicsa erano stati posti in costruzione i frammenti dell'antica pianta di Roma oggi esistenti in Campideglio, i quali furono sccperti nel secolo XVI. Da questo sotterranco si discende in un altro a livello dell'antico piano di Roma, dove si vede una sorgente d'acqua, detta di S. Felice.

Uscendo da questa chiesa si trova l'oratorio della Via Crucis, avanti a cui veggonsi le due grosse colonne di cipollino citate di sopra quasi tutte sepolte, una delle quali ha il suo capitello, e l'intavolamento. Nel 1753 essendo state disotterrate, si vide che sono dell'altezza di piedi antichi 33 comprese le basi. Da ciò si conosce

quanto era più bassa in questo sito la via

Sacra, che ora si stà discoprendo.

Dietro questo oratorio sono gli avanzi di un muro, di peperino, tufa, e travertino, a bugne, creduti residui del Foro di Cesare, ma di uso incerto, quantunque per la costruzione possano dirsi antichissimi.

Le tre arcate che si vedono presso queste

colonne, sono avanzi della

## BASILICA DI COSTANTINO.

A queste rovine imponenti il volgo dà il nome di tempio della Pace; ora si sa da Svetonio, che l'imperatore Vespasiano eresse molto dappresso al Foro un magnifico tempio alla Pace. Questo, secondo Galeno, Dione, e Erodiano fu distrutto da un incendio fortuito ai tempi di Commodo avvenuto l'anno 191. dell'era volgare, e dopo quell'epoca, non solo non se ne trova più menzione presso gli antichi scrittori come ancora esistente, ma Procopio espressamente dice, che al suo tempo era per terra. rovinato dal fuoco. Ciò dimostra chiaramente, che il tempio della Pace avea nella sua costruzione parti di legno, e specialmente il soffitto, e che dopo il primo incendio non fu più ristaurato. Ciò non ostante sono stati riguardati come avanzi del tempio della Pace i tre grandi archi che ancora si vedono, e che insieme cogli altri avanzi furono scoperti interamente negli anni scorsi. Ma esaminando questa fabbri-

ca con imparzialità di giudizio, e con quel-la critica che è propria de'nostri giorni, d'uopo è di riconoscere, che non solo le autorità degli antichi scrittori si oppongono a riconoscere in questi avanzi l'antico tempio della Pace, opera di Vespasiano, ma ancora la forma di questi avanzi, e la pianta dell'edificio di cui formavano parte, sono incompatibili colla forma di un tempio, non ravvisandosi nè cella, nè portico, parti necessarie al tempio stesso. A ciò si aggiunga che la costruzione è molto posteriore al secolo de' Vespasiani, essendo di mattoni irregolari con molto cemento fra l'uno e l'altro; ed i frammenti di scultura, e di ornato che vi sono stati rinvenuti, e gli stucchi che ancora vi restano, non solo non appartengono a quella epoca, ma sono di un gusto, e di una esecuzione, propria della era di Diocleziano. Osservando la pianta e lo stile di questa fabbrica, credo di potere asserire essere questi avanzi, residuo della basilica di Costantino, accordandosi con questa opinione l'autorità di Vittore de'Regionari, che pongono una tallfabbrica in queste vicinanze, cretta sopra gli Horrea Piperataria, cioè i magazzeni degli aromi edificati da Domiziano, sceondo Cassiodoro. Essa fu fabbricata da Massenzio, come abbiamo da Aurelio Vittore, e dopo la sua morte dedicata ai meriti del suo vincitore Costantino. Nell'ottobre dell'anno 1828. mentre demolivasi un masso caduto della

volta di questa fabbrica si rinvenne nel masso stesso una medaglia brattenta di argento di Massenzio che toglie ormai qualunque questione. Inoltre è degno di osservazione che i marchi de' tegoloni di questa fabbrica sono identici con quelli delle terme di Diocleziano e di altre fabbriche di quella epoca. L'iscrizione poi, che cominciava paci appresso queste vestigia, fu nel 1547 rinvenuta, secondo Grutero, presso l'arco di Settimio:

Ouesto edificio diviso in tre navi conserva ancora la nave settentrionale, divisa in tre grandissime arcate, le quali prendevano tutta la lunghezza della navata. L'arco di mezzo fu posteriormente ridotto a guisa di tribuna, è tutti e tre sono ornati di cassettoni, e nicchie per le statue. L'altra corrispondente a questa, è andata tutta in rovina, come anche la gran navata di mezzo, di cui vedonsi solo le vestigia della volta. Sopra i pilastri delle tre arcate rimangono i frammenti del cornicione di marmo, che era sostenuto da otto colonne, una delle quali rimase in picdi sino al tempo di Paolo V, da cui fu fatta innalzare, nella piazza di S. Maria Maggiore. Essa è d'ordine corintio di marmo bianco, scanalata, ed ha 18 piedi romani di circonfe-renza, e 48 d'altezza. Tutto l'edificio era largo circa 220 piedi, e lungo 330. Questa colonna, ed i tre arconi, che ci rimangono,

possono far testimonianza della sua magnificeaza: come ancora la gran quantità di marmi, che vi sono stati trovati nel 1812, allorche, fu sgombrato dalla terra, che in gran parte lo teneva coperto. È da notarsi che in quella occasione si vide, che verso la via Sacra non vi era una tribuna corrispondente, perchè si sarebbe impedita la via. Un'altra tribuna, che era la principale, stava incontro alla facciata, la quale guardava il Colosseo. Allora pure si scoprì il pavimento a compartimenti di giallo antico, pavonazzetto, cipollino ec. e si vide che ne'bassi tempi era stato questo edificio convertito in chiesa cristiana. Posteriormente si è riconosciuto che verso il Palauno fu aperto un secondo ingresso decorato di quattro colonne di porfido dopo la prima costruzione della fabbrica: la facciata principale come si è detto era rivolta verso il Colosseo.

Presso di questa basilica trovasi la

CHIESA DI S. FRANCESCA ROMANA.

L'origine di questa chiesa è antichissima. Fu fabbricata da Paolo I, riedificata sotto Leone IV, e ristaurata da Paolo V, il quale vi fece la facciata, ed il portico di travertino, coll'architettura di Carlo Lombardi. Avanti l'altar maggiore vedesi il sepolero di S. Francesca, ricco di preziosi mariai, e di bronzo dorato, fatto col disegno del cav. Bernini. A sinistra del sud-

detto altare è situato il magnifico deposito di Gregorio XI, opera di Pietro Paolo Olivieri, il quale nel suo bassorilievo ha rappresentato il ritorno della santa sede in Roma, dopo essere stata 72 anni in Avignone, eseguito dal sullodato pontesice nel 1377.

Dietro la chiesa di S. Francesca Romana

si veggono gli avanzi del

## TEMPIO DI VENERE E ROMA.

L'imperatore Adriano, fece egli stesso il disegno di questo edificio, e ne diresse la costruzione. Egli, secondo Dione che ne determina la posizione in questo luogo, lo consacrò a Venere e Roma, divinità che avevano relazione una coll'altra, a cagione della origine di Enea. Soffrì per un'incendio e fu riedificato da Massenzio, secondo Aurelio Vittore e l'Anonimo dell'Eccardo. Sopra un'area quadrilunga di 500 piedi parigini di lunghezza e 300 di larghezza, alle quali salivasi tanto verso occidente che verso oriente si elevava un portico di colonne di granito bigio, delle quali rimangono ancora molti massi sparsi qua e la sul suolo. Queste colonne hanno circa 3 piedi e mezzo di diametro. Il portico non serviva se non di fiancata al tempio, il quale aveva 333 piedi di lunghezza e 160 di larghezza. Questo tempio avea due facciate, e due file di colonne per ciascuna facciata, ed una ne'lati. Le due fronti crano formate da 10 colonne di marmo pario, e i lati da 20, tutte scanalate, d'ordine corintio, di quasi 6 piedi di diametro, siccome può osservarsi dai frammenti, che ne rimangono. Nell'area fra il portico di recinto e il peristilio del tempio propriamente detto, erano due grandi colonne di marmo caristio di diametro analogo a quelle del tempio, isolate che sostenevano statue, siccome si ha dalle medaglie e si è riconosciuto negli ultimi scavi. La cella era divisa in due, ed era rivestita di massi quadrilunghi di marmo pario di 5 piedi e mezzo di grossezza: dello stesso marmo era lastricato il pavimento del portico. Il tetto era coperto di bronzo, che fu tolto dal pontefice Onorio I, per coprire la basilica Vaticana. Per sette gradini si ascendeva al vestibolo del tempio, e per cinque dal vestibolo si saliva alla cella. L'interno della cella, o per dir meglio, delle due celle, era ornato di colonne di porfido di due piedi e due pollici di diametro; e se ne sono trovati frammenti: la volta a cassettoni di stucco, era dorata, ed i muri interni della cella egualmente, che il pavimento di essa, erano lastricati di giallo antico, e serpentino. Ma di tutta questa sontuosità, oggi non restano altri avanzi, che le sostruzioni, ed i muri delle celle, nelle quali si osserva ancora la nicchia che occupavano le due dee. Che questo edificio poi sia certamente il tempio di Venere, e Roma si trae, princi-Tom. I.

palmente dalla sua pianta uniforme alle medaglie di Adriano e di Antonino Pio, e dalla topografica sua situazione, che si accorda pienamente con ciò che affermano Dione e Prudenzio. Quelli, che ne fecero un tempio d'Iside e Serapide, o del Sole e della Luna, non hanno alcun fondamento classico ove appoggiarsi.

Presso gli avanzi di questo tempio è il

bellissimo

# ARCO DI TITO.

Secondo la seguente iscrizione che vi si regge dalla parte siguardante il Colosseo:

SENATVS • POPVLVSQVE • ROMANVS
DIVO • TITO • DIVI • VESPASIAN1 • F•
VESPASIANO • AVGVSTO

dal senato e popolo romano fu eretto quest' arco in onore di Tito, figlio di Vespasiano imperatore, per memoria d'aver conquistato Gerusalemme. Dal titolo di Divus, che si legge nella iscrizione, e dal segno dell'apoteosi che si vede nel centro dell'arco, apparisce chiaramente, che questo monumento fu eretto dopo la morte di Tito, cioè sotto Domiziano. Ciò si mostra ancora dallo stile troppo ricco che corrisponde a quello del Foro Palladio cominciato da quell'imperatore. Esso è di marmo pentelico, ed è il più bel monumento che ci sia rimasto in questo genere. Era adornato da ambe le parti, di quattro mezze colonne scanalate

d'ordine composto, quattro delle quali essendo rovinate, non ne sono rimaste, che due per parte, e quelle verso il Foro non

sono neppure intiere.

Nelle facciate sotto l'arco veggonsi due bassirilievi, i quali benchè siano molto mutilati, sono da porsi fra i più belli bassirilievi romani, che si conoscono. In uno è Tito trionfante sul carro, tirato da quattro cavalli di fronte, e guidati per i morsi da una figura di donna rappresentante Roma. La Vittoria corona l'imperatore, ed una folla di soldati, cittadini, senatori e littori lo accompagnano. In quello incontro vedesi un'altra parte della pompa trionfale, cioè soldati ebrei prigionieri, la mensa aurea, le trombe o corni d'argento, il candelabro d'oro, ed altre spoglie del tempio di Gerusalemme. Nella volta, oltre li bellissimi rosoni fra loro dissimili, evvi nel mezzo l'apoteosi del medesimo principe assiso su d'un'aquila. Nei sesti dell'arco sono da osservarsi le quattro bellissime Vittoric. Finalmente sul fregio del cornicione viene rappresentato il resto della pompa trionfale, vedendosi la figura del fiume Giordano, portata sopra una specie di letto da due uomini, altre figure che conducono alcuni buoi per il sagrificio : ed alcuni soldati della legione Minervia, sopra i cui scudi rotondi è la Gorgone. Quest'arco avea un fornice, e due riquadri a guisa di fenestre, di due de'quali si vedono ancora le traccie: uno di essi ed è quello che nella faccia rivolta all'anfiteatro è più presso alla chiesa di S. Francesca servì di porta per ascendere sull'arco. Il pontefice Pio VII, minacciando quest'arco ruina, lo ristaurò in travertino come ora si vede, facendo imitare l'architettura antica.

L'arco di Tito è sulla Via Sacra posteriore ad Adriano, e lungo l'antico clivo pel

quale ascendevasi al

## MONTE PALATINO.

Questo colle uno de'sette di Roma, cd il più celebre per esservi stata fondata la città da Romolo, si trova quasi attorniato dagli altri sei , meno verso il Velabro : esso ha la forma di un trapezio, i cui limiti sono: S. Maria Liberatrice, S. Anastasia, la estremità del Circo Massimo, e l'arco di Costantino: il suo perimetro è di 6400 piedi antichi romani, o di circa i miglio ed un quarto: e la sua altezza dal livello del mare è di 52 metri. Fralle etimologie riferite dagli antichi scrittori, sembra doversi adottare a preferenza quella che fa derivare il suo nome Palatium da Pallantium, città di Arcadia, donde veniva Evandro che vi si fermò. Siccome la città primitiva fu su questo colle, quindi non dee recar meraviglia, se la maggior parte de're abitò sopra di esso,o ne' dintorni, e se nel tempo della repubblica molti personaggi principali vi ebbero la loro ca-

sa. Dei re sappiamo dagli antichi scrittori, e specialmente da Plutarco, Solino, Dionisio, e Livio, che Romolo ebbe la sua casa in quella parte del monte che guarda l'Aventino, presso i gradini che scendevano al Circo Massimo: Numa presso il tempio di Vesta, che come vedemmo fu a S. Tcodoro, e che poi si disse Atrium Vesta. Tullo Ostilio sulla punta chiamata Velia, dominante il Foro: Anco Marzio sulla via Sucra, dove è oggi il tempio di Venere e Roma, e Tarquinio Prisco presso il tempio di Giove Statore, presso la sommità della via Nuova, cioè sulla falda che domina il Velabro. Gli ultimi due re abitarono sull' Esquilino. Fin dai primi momenti della repubblica sappiamo che P. Valerio Publicola volle innalzare la sua casa dove già l'ebbe Tuilo Ostilio, cioè sulla Velia, punta che dominava il Foro, e che avendo questo eccitato sospetti di tirannia nel popolo la distrusse da fondamenti e la rifabbricò nel basso: ciò ricavasi particolarmente da Cicerone, Dionisio, e Livio. Nell'ultimo secolo dell repubblica si nominano su questo monte le case de'Gracchi, di Fulvio Flacco,di Quinto Catulo, di Lucio Crasso, oratore, di Gneo Ottavio, di Marco Emilio Scauro, di Quinto Ortensio, oratore, di Cicerone, di Clodio, di Lucio Catilina, di Marco Antonio, di Tiberio Claudio Nerone, padre dell'imperatore di questo nome, e di Cajo Ottavio padre di Augusto, il qualefondò il

# PALAZZO DE CESARI.

La casa in che Augusto nacque fu nella contrada detta ad Capita Babula, secondo che da Svetonio si trae, il quale contro le invenzioni de'moderni che pretendono che quel fondatore del potere imperiale nascesse in Velletri, afferma a chiare note: Natus est Augustus, M. Tullio Cicerone, et Antonio consulibus, 1x. Kalendas Octobres, paulo ante solis exortum, regione Palatii ad Capita bubula: ivi secondo questo stesso scrittore ebbe un sacrario, stabilito poco dopo la sua morte. Quindi abitò presso il Foro sopra le acale Anularie nella casa già stata di Calvo oratore: e dipoi tornò sul Palatino, dove occupò la casa già di Ortensio, oratore, la quale essendo rimasta incendiata, egli la riedificò, comprando ancora quella che era già stata di Catilina; senza uscire dai li-. miti della semplicità, vi aggiunse un tempio di Apollo con un portico sostenuto da colonne di marmo numidico, ed una biblioteca, in cui era un Apollo di bronzo, al-to, secondo Plinio, piedi 50, o 42 1/2 di Parigi. Questo palazzo che negli accrescimenti posteriori fu distinto col nome di Domus Augustana, fu dilatato da Tiberio, fino all'estremità del monte, dalla parte del Velabro: e questa fabbrica per distinzione di quella di Augusto, fu chiamata Domus Tiberiana. Cajo Caligola paris

mente lo accrebbe, prolungandolo sino al Foro, e fecevi un ponte con cui uni il Palatino col Campidoglio, ma che poi fu demolito da Claudio suo successore insieme colla casa che avea cominciato ad edificare sul monte Capitolino. Nerone non solo non fu contento di tutto il Palatino, ma prese tutto il piano tra esso, il Celio, e l'Esquilino, e una parte dell'Esquilino stesso, poichè secondo Tacito la sua casa fu unita agli orti di Mecenate che erano sull'Esquilie dove è oggi la vigna Negroni. Questo nuovo edificio essendo arso nel grande incendio Neroniano l'anno 64 defl'era cristiana, fu rifabbricato dal medesimo Nerone con tal magnificenza, e adornato con tanta ricchezza, che chiamossi Domus Aurea. Era decorato di maestosi portici di colonne, che giungevano al numero di 3000 : aveva il proprio ingresso sulla via Sacra, verso il preteso tempio della Pace, e l'arco di Tito; ed era decorato d'un vestibolo, dove si vedeva il suo celebre colosso dell' altezza di 160 palmi. Conteneva giardini, bagni, e uno stagno vastissimo, circondato da tanti edifici, che sembrava un mare attorniato da città. Innumerabili erano le sale, e camere, ornate di colonne, di statue, e di pietre preziose. Le ricchezze di tutto l'imperio erano riunite in questo palazzo: Severo, e Celere, che ne furono, secondo Plinio, architetti, posero tutta la loro cura per renderlo singolarissimo: cd.

Amulio eccellente pittore impiegò tutta la sua vita a dipingerlo. Svetonio ci assicura, che quando Nerone vi andò ad abitare, disse d'essere alfine alloggiato quasicome si conviene ad un uomo. Egli però non giunse a finirlo, poiche Svetonio mostra che Ottone, nec quidquam prius pro potestate subscripsit quam quingenties sestertium ad peragendam Auream Domum, cioè la somma vistosa di 50 millioni, di sesterzi, o circa 1,250,000 scudi per compierlo. Ma la brevità del suo impero non gli permise eseguirlo: ed è certo che Vespasiano, e Tito imperatori, fecero poi demolire, o cangiarono in altro uso tutte quelle fabbriche, che rimanevano fuori del Palatino; ed infatti le terme di Tito, il Colosseo etc. furono fabbricati dai suddetti sopra queste ruine. Domiziano adornò tutto il palazzo; Trajano lo spogliò de'suoi ornamenti di lusso, e li applicò al tempio di Giove Capitolino, ed i suoi successori vari cangiamenti ed ornati vi fecero di minor considerazione. Dopo Valentiniano, e Massimo soffrì molto dal sacco de'Vandali, e da Procopio sappiamo che in tale occasione Genserico ne portò via tutti i bronzi, compresi i vasi del tempio di Gerusalemme. È probabile pure che sotto Totila venisse molto danneggiato. Tuttavia Eraclio vi potè alloggiare nel secolo VII, ed anche nell'VIII secolo sotto il papa Costantino esisteva in gran parte. Oggi ne rimangono grandi vestigia principalmente spettanti alle sostruzioni del palazzo, e a qualche parte del piano nobile: gli elci, i lauri, i cipressi, l'edera, e l'acanto si frammischiano e vestono queste magnifiche rovine e producono punti di vista pittoreschi inimitabili, specialmente dalla parte del Foro e del Circo Massimo. Una porzione di questo palazzo è occupata dagli

# ORTI FARNESIANI.

Il pontesice Paolo III Farnese fece costruire sulle rovine del suddetto palazzo de' Cesari, una deliziosa villa, che prese il nome di Orti Farnesiani, e che ora appartiene alla corte di Napoli. Il portone principale incontro alla basilica di Costantino è di architettura del Vignola, ed è ornato di due colonne d'ordine dorico, che sostengono un balcone con balaustri. Era questa villa ne'tempi scorsi molto deliziosa per i suoi viali, boschetti, e fontane, e non meno ricca di statue, e di bassirilievi, e d'altri marmi, che il detto pontefice vi fece trasportare, e che sono stati trasferiti in Napoli. In questi orti si riconosce la posizione di una parte delle fabbriche augustane, della casa di Tiberio, di quella di Caligola, e di quella di Nerone. Le ro-vine più considerabili sono quelle delle sostruzioni che sostenevano i portici esterni del palazzo, ed altre parti di esso, le quali sono state successivamente rinforzate edi

ampliate secondo che volevasi ingrandire il palazzo, per avere così sempre lo stesso livello: nella parte superiore veggonsi avanzi considerevoli della famosa biblioteca palatina edificata da Augusto, e del magnifico tempio di Apollo con quella connesso, eretto dopo la vittoria d'Azio. Verso il circo si discende alle fondamenta del teatro fabbricato da Caligola nel palazzo, addosso alla facciata della casa di Augusto. Presso un moderno casino, presso cui fu già la Casa di Romolo, ed il tempio di Apollo summenzionato, si scende in due piccole stanze, oggi sotterrance, credute avanzi di bagni, e conosciute sotto il nome di bagni di Livia, nelle quali sono da osservarsi pitture, e dorature di buon gusto, assai ben conservate : la denominazione di queste camere è egualmente incerta che l'uso loro primitivo; certo è però che fino dai tempi antichi furono condannate a divenire sostruzione e fondamento del pronao del tempio di Apollo. A settentrione di queste camere è un boschetto di elci, nel quale veggonsi disposti moltipezzi d'intavolamen -to, fregio, cornici, capitelli jonici, corintj, e compositi, tutti di marmo lunense, e di una esecuzione fina, i quali furono trovati negli avanzi della Biblioteca Palatina nell' anno 1726, detta pure di Apollo: quindi fra gli ornamenti del fregio, e della corni-ce si veggono grifi, e tridenti con delfini attortigliati: i primi per allusione ad Apollo; i secondi alla vittoria navale: vi si osservano pure Vittorie e trofei. La società degli Arcadi ha tenute le sue adunanze in questo bosco, e perciò vi si vede in un disco di marmo impressa la sua insegna, consistente in una siriga coronata di pino, e di alloro.

Uscendo dagli orti Farnesiani, e prose-

guendo il cammino si trovala.

## VIGNA PALATINA

Con questa modesta denominazione che si legge sulla porta, si annunzia un delizioso giardino eretto nel principio del secolo XVI dai Mattei, e poi successivamente posseduto dalla famiglia Spada, dai Magnani, e dai Colocci, dai quali passò nell' anno 1818 al sig. Carlo Mills, gentiluomo inglese, e suo proprietario attuale, che lo ha restituito alla sua amenità primitiva. La sua situazione può riguardarsi come la più interessante di Roma sì per le vedute magnifiche ed estese che si presentano da ogni parte, che per le rimembranze antiche: poichè la parte anteriore occupa il sito del famoso portico e giardino di Adone menzionato da Filostrato: il lato occidentale dove confina cogli Orti Farnesiani è situato sopra un lato del portico di Apollo Palatino, e finalmente la parte posteriore o meridionale che è la più dilettevole, sorge tutta intiera sulle rovine della casa di Augusto. Nè vi mancano abbellimenti moderni ad accrescerne:

il lustro, poichè i Mattei ornarono una camera a pianterreno del casino moderno di un portichetto di quattro colonne di granito bigio, che fecero dipingere all'immortale Raffaelle. Questi rappresentò sulle pareti Veneri e Ninfe, e sulla volta oltre ornati di finissimo gusto, vi espresse i segni del zodiaco, diverse Muse, Ercole, Apollo, ec. ed in mezzo è l'arme de'Mattei, duchi di Giove:parecchie delle pitture delle pareti furono incise dal celebre Marcantonio, che ha conservato così la memoria di queste belle opere dell'Urbinate, che non si trovano ricordate da'suoi biografi. La trascuratez-za degli ultimi proprietari di questo giar-dino avea fatto quasi perdere queste belle pitture, ma il sig. Mills le ha fatte ristauvare con molta cura dal Camuccini, meno un quadro che cra irrimediabile. Traversato il casino si discende per una scala commoda a tre superbe sale del pianterreno della casa di Augusto, molto interessanti per la loro grandezza e conservazione, e di una pianta assai bella. Queste sale, e le camere adjacenti che non hauno mai appartenuto a bagni, come si pretende, sono addossate alla rupe del monte; esse furono scoperte dal Rancoureil nel 1777, il quale volle che rimanessero sgombre ed accessibili agli amatori delle antichità e delle arti, e perciò fece incidere sopra un rocchio di colonna già ivi esistente l'epigrafe Bonis ARTIBVS ..

Contiguo al lato orientale di questo giardino è un cortile oblongo, communemente chiamato l'ippodromo denominazione che manca di prove: sembra però che esso servisse per gli esercizi atletici come quelli delle Terme: forse in mezzo eravi una fontana, e la tribuna o apside semicircolare con nicchie che si vede verso la metà del lato orientale servì a riposarsi e prender fresco. Dietro lo stesso lato a livello del cortile è una sala con volta decorata di stucchi ben conservati.

Quindi viene il giardino del collegio inglese, dove si vedono magnifici avanzi dei corridori del palazzo, e del pulvinare imperiale, dal quale l'imperatore vedeva i giuochi del Circo. Dalla sommità di questi corridori si gode una delle più belle vedute delle rovine di Roma, e de'

suoi contorni.

Uscendo dalla vigna Palatina e ritornando all' arco di Tito, si ha di fronte l'imponente mole dell' anfiteatro Flavio. Sulla piazza che lo precede è il rudere della

#### META SUDANTE.

È questa un' antica fontana saliente già esistente sotto Nerone, come si ricava da Seneca, e ricostrutta con più magnificenza da Domiziano, siccome si legge in Cassiodoro. La sua forma che benchè malmenata e spogliata de' suoi ornamenti pur si

ravvisa, e si riconosce anche in alcune delle medaglie che rappresentano il Colosseo, è quella di una meta circense, cioè di un cono, il quale versando acqua dalla sua sommità ebbe perciò il nome di Meta Sudante. L'acqua cadeva in un ampio bacino in parte ristaurato, il quale avea 80 piedi romani di diametro. Coincidono in questo punto i confini di quattro delle antiche regioni, cioè della II, alla quale appartengono le falde del Celio, della III, di cui è l'anfiteatro, della alla quale appartiene la Meta, e della X. formata dal Palatino; è perciò molto probabile che questa circostanza facesse prescegliere per que-sta fontana la forma di una Meta, come limite di quattro regioni diverse .

In faccia a questa fontana è il gran pie-

destallo del

## COLOSSO DI NERONE

Allorchè Nerone costrusse il suo immenso palazzo fece fare a Zenodoro celebre scultore de'suoi tempi il suo colosso di bronzo che collocò nel vestibolo della sua Domus Aurea, donde da Vespasiano fu trasportato nel sito poscia occupato dal tempio di Venere a Roma, e da questo luogo Adriano per mezzo di 24 elefanti lo fece traslocare dove si vede ancora il gran piedestallo. Dopo la morte di Nerone-fu cangiato il suo volto in quello del sole: Commodo lo fece di nuovo cangiare nella





Melli Austreatro Thevio detto il Colosseo.







sua immagine, e dopo di lui fu ridotto di nuovo in immagine del sole. Esisteva ancora sul principio del V. secolo e probabilmente sarà stato abbattuto per servirsi del bronzo. La sua altezza ascendeva a 120 piedi.

Quindi si giunge alla mole sorpren-

dente dell'

#### ANFITEATRO FLAVIO

Gli ansiteatri surono edisici eretti per spettacoli sanguinosi, come quelli de'gla-diatori e delle bestie feroci, giuochi che furono ignoti ai Greci sinchè non caddero sotto la potenza romana; quindi essi non conobbero tal sorta di edifici, quantubque il nome sia stato preso dalla lingua greca, significando un teatro dintorno, o circolare, o ellittico. Imperciocchè questa si è appunto la differenza, che passa fra teatro ed ansiteatro, che il primo è un edificio semicircolare, l'altro un edificio circolare, o più sovente ellittico, quasil formato da due teatri insieme. Benchè i giuochi ansiteatrali siano d'italica istituzione, pure è certo che i Romani non ebbero un anfiteatro stabile prima di Augusto, sotto il qualeTito Statilio Tauro uno n' cdificò nel Campo Marzio, dove è oggi Monte Citorio, del quale fu parlato a suo luogo. Augusto stesso avea in pensiero di costruirne uno nel centro di Roma, e questa idea fu eseguita da Vespasiano, il quale profittando del sito già occupato dallo stagno vastissimo della casa Aurea di Norone, ne pose le fondamenta nel penultimo anno della sua vita, ed è quello del quale ammiriamo le portentose rovine. Tito lo dedicò, benchè non fosse intieramente finito, poiche dall' Anonimo di Eccardo sappiamo essere stato compiuto da Domiziano . Pertanto essendo stato cominciato e ultimato dai Flavi portò il nome di anfiteatro Flavio, che ancora presso i dotti conserva. Molti secoli dopo ebbe quello di Colosseo, sotto il quale più volgarmente si conosce, poichè la prima menzione che se ne ha è in Beda, scrittore del secolo VIII, e questa la chbe non dal colosso di Nerone che Adriano vi situò dappresso, ma dalla sua grandezza colossale, e lo communicò ad altri ansitcatri ne' tempi bassi, come particolarmente a quello di Capua. La dedicazione di Tito fu sontuosa, e ce n'è rimasta memoria in Svetonio e Dione: i giuochi durarono cento giorni, cinquemila bestie feroci vi turono scannate, parec-chie migliaia di gladiatori vi lasciarono la vita, e vi fu data anche una battaglia navale, che venne ripetuta dopo da Domiziano, indizio certo che v'era modo d'inondare l'anfiteatro. Alcune parti di esso crano in origine di legno, e perciò più volte andò soggetto ad incendi, e particolarmente uno fortissimo lo malmenò grandemente sotto Macrino: da quel tempo» le parti consumate dal fuoco furono rifatte di materiali solidi da poter impedire altriincendi di conseguenza. Aboliti per sempre i giuochi de'gladiatori da Onorio, conlinuarono a darvisi nel V secolo quelli delle bestie feroci ; e benchè in quello stesso. secolo andasse soggetto a rovine cagionate dai fieri terremoti dell'anno 439, e 480, fu sempre con somma cura ristaurato nè le invasioni di Alarico, di Genserico, e di Odoacre lo danneggiarono. Era ancora intatto nell'anno 523, quando vi furono dati gli ultimi spettacoli di bestie feroci, de' quali ci rimanga memoria; e che fosse intiero nell' ottavo secolo, lo mostra Beda. Fu la barbarie de' secoli seguenti che distrusse una parte di questo magnifico edificio. Fin dal secolo XI era divenuto fortezza, che passò alternativamente ne' secoli seguenti ai Frangipani, e agli Annibaldi famiglie rivali che se ne disputarono il possesso . Gli ultimi lo ritenevano ancora nel 1312 che ritornò proprietà pubblica. Destinato di nuovo a spettacoli, vi fn dato nel 1332 uno splendido tornezmento. Ma ben presto svani questa nuova destinazione, e circa 30 anni dopo era in tale abbandono che serviva di cava di pic-tre : e nel 1381 che fu ridotto a ospedale era già perita la parte che oggi manca: verso il Celio. Continuò a fornire materiali ai palazzi di Roma nel secolo seguen-

te, poiche sul declinare di esso Paolo II edificò il palazzo di Venezia, ed il cardinal Riario pochi anni dopo, quello vastissimo della Cancelleria; esempio imitato da Paolo III circa il 1546 che delle pietre del Colosseo costrusse il magnifico palazzo Farnese, e da Clemente XI sul principio del secolo scorso, il quale co' materiali di un arco atterrato dal terremoto del 1703 edificò il porto di Ripetta. E quantunque l'arena fosse stata da Clemente X consacrata in memoria de' Ss. Martiri alla passione di Gesù Cristo, pure sotto lo stesso Clemente XI citato di sopra, si videro ridotti gli ambulacri esterni a servir di ricettacolo d' immondizie per trarne il salnitro. Questo squallore dell' anfiteatro ha durato fino al pontificato di Pio VII, nel quale è stato non solo sgom-brato, ma ancora ristaurato in più parti, e specialmente rafforzato con solido contrafforte verso oriente. Dobbiamo a Leone. XII. di santa memoria il bel ristauro verso occidente, e quello verso mezzodi. Il regnante Pro., VIII.vi sta operando altre vistose opera-. zioni. Sotto questi pontesici protettori delle Artiil Colosseo ha dopo molti secoli per la prima volta udito il rimbombo de'martelli e lo scrosciar delle macchine per i ristauri, mentre per lo innanzi non l'avea sentito se non per la sua distruzione.

La pianta di quest' edificio è un' ellissi di 2/16 palmi di circonferenza: la sua fascia esterna, costrutta di grandi massi di travertino, benchè rovinata verso occidente e mezzodì, si conserva nel resto,. e mostra che la decorazione era formata da ordini sovrapposti, che insieme hanno l'altezza di 232 palmi. Ogni ordine esterno corrisponde ad un piano, o ambulacro interno diverso, che serviva di communicazione per giungere al posto destinato nella cavea, ossia su' gradini da quali si vedeva lo spettacolo. I tre primi ordini esterni erano formati da ot-tanta archi con mezze colonne frapposte; il primo è dorico, il secondo jonico, ed il terzo corintio. Il quarto ordine invece di archi ha finestre quadrilunghe corrispondenti ciascuna a due archi degl' ordini inferiori, ende sono quaranta pi-lastri corinti corrispondenti a ciascuna. mezza colonna. Gli archi del primo ordine essendo altrettanti ingressi sono numerati : quello però che è fra il numero XXXVIII e XXXVIIII, corrispondente al foco dell'asse minore dell'ellissi verso l' Esquilino non ha numero, onde fa credere che anche gli altri tre, oggi periti, corrispondenti ai fochi dell' asse maggiore, e all'altro dell'asse minore pure ne fossero privi, perchè considerati ingressi dipendenti direttamente dalla publica autorità. Questi stessi ingressi, che dirò privilegiati, erano con maggior ricchezza adornati, rimanendo traccie in

quello che ancor rimane verso l'Esquilie, di avere avuto belle colonne di marmo venato, che formavano una specie di propilèo. È inoltre quest' arco più ampio de-gli altri, e conduce ad una sala interna magnifica, ornata di stucchi, de' quali ancora rimangono avanzi, e per essa ad uno de'posti più distinti sul podio, onde giustamente si crede essere uno degl'in-gressi al pulvinare imperiale, che dopo le ultime scoperte può definirsi essere stato nell'ansiteatro Flavio ne'due fochi dell'. asse minore dell'arena, secondo che veniva dall'Esquilie, o dal Palatino e dal Celio, poiche le parti sono perfettamente corri-spondenti. Nel cornicione esterno veggonsi di circa cinque in cinque palmi fori quadrati, ai quali corrispondono sotto mensole di travertino: quelli servivano per contenere, e queste per sostenere le travi di bronzo che reggevano il velario onde ceprire gli spettatori del sole.

Dall'esterno passando all'interno, nulla può meglio offrire una idea della grandezza e magnificenza di questa fabbrica, che esaminandola passo a passo, salendo fin sopra al secondo piano, dove si può oggi colla maggior sicurezza e facilità pervenire, essendo state ristabilite le volte e le scale dove era d'uopo, ed essendo stato sgombrato dalle rovine il pavimento degli ambulacri. Tali scavi furono eseguiti negli anni 1812 e seguenti, ed in quella occasione volendo giungere al livello primiero dell'arena, oltre le sostruzioni, colle quali questa era stata rialzata ne'tempi bassi, su di nuovo scoperto il segreto passaggio nel quale su assalito Commodo, ma invano, dai congiurati. Vi sono stati ancora trovati molti frammenti di colonne di marmo, di statue, di bassirilievi, e d'iscrizioni, di cui le più rimarchevoli seno quelle di Lampadio, e di Basilio prefetti di Roma, il primo nell'anno 439, il secondo ai tempi di Teodorico nel 480: in quella di Lampadio si legge che egli ristaurò l'arena di questo anfiteatro, il podio, le porte postiche, e le gradinate per sedere gli spettatori; in quella di Basilio, che risarci l'arena, ed il podio abbattuto da un orribile terremoto.

I due ingressi nell'arena furono ne'fochi dell'asse maggiore, o nella lunghezza. Chiamavasi Arena la piazza, ove celebravansi i giuochi, e gli spettacoli, dall'arena appunto, di che veniva ricoperto il suolo per commodo degli atleti: essa è 420 palmi lunga, 268 larga. Un muro d'altezza tale da non poter essere salito dalle fiere, forato di tratto in tratto da aperture chiuse da caucelli di ferro, d'onde entravano i gladiatori, e le fiere nell'arena, e che la circoscriveva chiamavasi Podio: sopra questo erano i posti dell'imperatore, e della famiglia imperiale, quello de'senatori, de' principali magistrati, e delle vestali.

Sopra il podio cominciavano le gradi-nate per gli spettatori, le porte che vi davano l'ingresso, chiamavansi Vomitorj, perchè da esse la moltitudine del popolo pareva esser vomitata. Le suddette gradinate erano divise in quest'ansiteatro in tre ordini, anticamente detti meniani, o precinzioni; il primo de'quali era di 24 gradini, il secondo di 16, ed in ambedue erano di marmo: il terzo nella maggior parte in origine di legno fu ristaurato da Eliogabalo, e da Alessandro Severo in materia più solida dopo l'incendio accaduto sotto Macrino. I gradini finivano in una galleria di 80 colonne, prima di legno, poi di marmo, che sostenevano un sossitto di legno, su cui stavano gli operarj addetti al velario. Li meniani erano suddivisi da piccole scale (scalaria) praticate nelle gradinate medesime sotto i vomitorj, che essendo disposti a scacco suddividevano in cu-nei gli spazi di una precinzione fra uno scalare e l'altro. Tutte le gradinate erano capaci di 87 mila persone; potend/me altresì capire ne'portici superiori altre 20 mila commodamente.

Uscendo dall'ansiteatro si vede un delizioso giardino pubblico aperto nell'an-

no 1812, e quindi l'

## ARCO DI COSTANTINO.

Questo magnifico arco trionfale fu eretto a Costantino Magno dal senato, e po-



ARGO DI COSTANTINO

ARC DE CONSTANTIN



polo romano, in onore della celebre vittoria da lui riportata ad Saxa Rubra contro Massenzio. Esso è a tre arcate adornato di otto belle colonne, di giallo antico, scanalate, d'ordine corintio, e di molti bassirilievi, di merito, e tempo assai differente; imperciocchè alcuni sono dell'epoca di Costantino, ed altri furono tolti da un arco di Trajano, come può riconoscersi dallo stile.

Tutti quelli della parte inferiore, che rappresentano un'allocuzione, un congiario, la presa di Verona, e la vittoria di Costantino a ponte Molle, come ancora i due tondi alle siancate dell'arco, rappresentanti il sole e la luna; le vittorie sui piedestalli, e le quattro Fame sono di rozza scultura quale si conveniva ai tempi di Costantino, quando le arti crano in gran decadenza. Della buona maniera sono dieciotto: dieci di forma quadrilunga stanno nell'attico, otto tondi sono situati sopra le piccole arcate; tutti questi superbi bassirilievi furono tolti da uno degli archi di Trajano. Non è noto dove esistesse l'arco di Trajano spogliato da Costantino; può dirsi di certo che non fu di quelli del Foro di Trajano, perchè questo era intiero ancor dopo.

I quattro bassirilievi dalla parte del Colosseo, situati nell'attico fra le statue, rappresentano, l'ingresso tronfale di Trajano in Roma: la via Appia da lui ristau-

rata, ed ampliata: un congiario: e l'udien-za e detronizzazione di l'artemasiri re di Armenia. I due bassirilievi dell'attico, a !le fiancate dell'arco, sono i più stupendi e pregiati; questi prima formavano un sol pezzo: in essi è rappresentata la battaglia data da Trajano, e la vittoria da esso riportata sopra Decebalo, re de' Daci. Gli altri quattro bassirilievi dall'altra parte dell' attico, rappresentano Trajano, che dichiara Partomaspate re de' Parti : il discoprimento d' una congiura tentata dal re Decebalo controTrajano; un'allocuzione ai soldati; ed il sacrificio Suovetaurilia. Finalmente gli otto tondi sopra le piccole arcate rappresentano alternativamente una caccia ed un sagrificio, dello stesso Trajano; vi si riconoscono facilmente i sagrificj ad Apollo, Marte, Silvano, e Diana. I due bassirilievi, che sono sotto, l'arco di mezzo, sono di un lavoro meno cattivo degli altri dell'epoca di Costantino, ma non così buoni come que' di Trajano, on-de si debbono supporre di un'epoca intermedia.

Al medesimo arco di Trajano appartenevano le suddette colonne di giallo antico; come ancora parte dell'intavolatura, c i sette prigionieri Daci, di marmo frigio, retti dalle colonne, ai quali dicesi che furono tolte le teste da Lorenzino de' Medici, e trasportate in Firenze. L'altro prigioniero che è quello di marmo bi anco è moderno, e vi su posto in luogo dell' antico, che era rotto, da Clemente XII, il quale sece trasportare il frammento antico nel museo Capitolino e sece risare le teste degli altri da Pietro Bracci sopra antichi modelli. Nell'attico evvi un vuoto, e nel piano superiore doveva esservi il carro trionfale con quattro cavalli di bronzo: il fregio dell'arco e i riquadri che chiudono gli otto bassirilievi rotondi erano rivestiti di porsido, siccome si trae da alcuni indizi esistenti.

Per l'innalzamento del suolo di Roma moderna, una parte di quest'arco era rimasta sotterra; nel 1804, per ordine del pontefice Pio VII, fu interamente discoperto e cinto di mezzo come quello di Settimio Severo ma per le cure di Leone XII. essendo stata disotterrata la piazza dell' Ansiteatro è stato abbattuto il muro di cinta, e l'arco ha riacquistato la primi-

tiva sua magnificenza.

Da quest'arco si apre una bella via lungo la valle frai monti Palatino e Celio, presso la quale si trova a sinistra la

## CHIESA DI S. GREGORIO.

Il pontesice S. Gregorio Magno dell'antica, e nobile famiglia Anicia avea in questo luogo la sua casa paterna, la quale dal medesimo santo, circa l'anno 584, su convertita in un monastero di monaci, in cui esso abitò avanti che sosse eletto papa, e

Tom. I.

dove eresse una chiesa in onore di S. Andrea apostolo, che esiste ancora presentemente. Dopo la morte del santo pontesice vi fu edificata la chiesa in suo onore, alla quale il card. Scipione Borghese, nel 1633, fece la facciata, ed il doppio portico col disegno di Gio. Battista Soria. Finalmente da' Monaci Camaldolesi, a cui appartiene, nel 1734 fu rinnovata la chiesa con architettura di Francesco Ferrari. Essa è a tre navate divise da 16 colonne antiche, in maggior numero di granito. La pittura della volta è di Placido Costanzi, ed i quadri degli altari sono di Giovanni Parker Inglese, diFrancesco Mancini, diPier Damiani, di Antonio Balestra, di Pompeo Buttoni, e di Gio. Battista Benfreni. Dalla porta laterale si va nella cappella di S. Gregorio Magno, il quale è rappresentato nel quadro dell' altare, opera insigne d'Annihale Caracci.

Da questa cappella si passa in un terraz70, dove si gode una stupenda veduta pittoresca delle rovine del palazzo de'Cesari,
e trovansi tre antiche cappelle rinnovate
dal card. Baronio. La prima è dedicata a
S. Silvia madre di S. Gregorio Magno:
la statua della santa colocata sopra l'altare,
fra due colonne di porfido, è scultura di
Niccolò Cordieri scolaro del Buonarroti:
e le pitture della volta sono di Guido Reni,
futte fare dal card. Borghese nel 1608. La
seconda cappella è dedicata a S. Andrea:

il quadro dell'altare fra duc colonne di verde antico, è del cay. Roncalli delle Pomarance ; ed i santi Pietro e Paolo, dipinti ai lati del medesimo altare, sono di Guido. Sopra le pareti di questa cappella si ammirano le due celebri pitture a fresco, fatte ad emulazione, una dal Domenichino, e l'altra da Guido: quella cioè a destra nell' entrare, che rappresenta la flagellazione di S. Andrea, è del primo ; l'altra incontro, rappresentante il medesimo santo, che condotto al martirio adora la croce, è del secondo. Nell' ultima cappella, detta di S. Barbara, evvi nel fondo una statua di S. Gregorio, abbozzata da Michelangelo Buonarroti, e terminata da Niccolò Cordicri. La tavola di marmo situata nel mezzo della medesima cappella, è quella istessa su cui S. Gregorio Magno ogni mattina dava a mangiare a dodici poveri pellegrini.

Questa chiesa è posta sulle falde del

## MONTE CELIO.

Questa collina che è la più lunga e la più irregolare delle sette, avendo una circonferenza di 16100 piedi antichi, fu chiamata in origine colle Querquetulano, come sappiamo da Tacito, per un hosco di quercie che la copriva. Sotto Romolo secondo alcuni, o secondo altri sotto Tarquinio Prisco ebbe il nome che porta da Cele Vibenna, capitano degli Etrusci, che venue in soccorso di Roma. L'eminenza sul-

la quale è la chiesa di S.Gregorio descritta, fu distinta col nome di Celiolo, o piccolo Celio, perchè era quasi separata dal resto. Questo colle fu aggiunto alla città da Tullo Ostilio terzo re di Roma che vi pose ad abitare gli Albani dopo la distruzione di Albalunga. Sotto Tiberio fu preda di un incendio, riferito da Tacito, e per qualche tempo allora fu detto Augusto ad onore di quell'imperatore che ne riparò i danni. Esso cessò di essere abitato fin dal 1080 dell'era volgare per averloRoberto Guiscardo messo a ferro e a fuoco.

Uscendo dalla chiesa di S. Gregorio, e e prendendo la via a destra si passa sotto varj archi fatti ne' tempilbassi per sostegno

della

## CHIESA DE'SS. GIOVANNI E PAOLO.

Essa fu edificata nel IV. secolo da S. Pammachio monaco, sopra la casa de' Ss. Giovanui, e Paolo martiri. Dopo essere stata posseduta da diversi religiosi, ora per concessione di Clemente XIV, appartica ai padri Passionisti. Questa chiesa è decorata d' un portico antico, sostenuto da otto colonne joniche di granito; ed il suo interno è a tre navate, divise da 28 colonne di differenti marmi, architettura d'Antonio Canevari. Il pavimento è una specie di mosaico composto di pietre di vario colore, porfido, serpentino ec. tratto da antiche fabbriche, e di penosa e diffi-

cile esecuzione, del genere di quelli che gli antichi appellavano epus alexandrinum, perchè Alessandro Severo lo portò a perfezione: se ne trovano esempj in tatte le antiche chiese. Di porfido è anche l' urna situata sotto l'altare maggiore. Le migliori pitture sono quelle sulla volta della tribuna, opera del Pomarancio; ed il quadro della quarta cappella a destra, del cay. Benefiale.

Entrando per la porta a sinistra di chi esce dalla suddetta chiesa, si trova un macstoso edificio di travertino, communemente detto la Curia Ostilia, ma si è veduto, che questa stava nel Foro Romano; nè alcun autore parla di due Curie Ostilie. Altri credono essere questa una porzione del Vivario cioè del serraglio delle fiere, fabbricato per uso dell' anfiteatro Flavio o Colosseo, di cui lo stile si mostra coetaneo. Più probabilmente quell'arcuazione fu fatta per ornare questo lato delle sostruzioni del Ninfeo di Nerone, e tempio di Claudio, che era sopra nel giardino de' pp. Passionisti. Questo portico arcuato era formato di due ordini di archi, de' quali l'ordine inferiore rimane sotterra. Sopra i medesimi archi fu poi innalzato il companile della suddetta chiesa. Dietro questa magnifica sostruzione è un' antica vasta latomia, o cava di tufa-litoide molto pittoresca, che merita di essere visitata.

Dall' altra parte della chiesa de' santi Giovanni e Paolo, vedonsi diverse rovine, credute avanzi della casa di Scauro, ciò però è contrario alla testimonianza degli antichi scrittori, i quali pongono la casa di Scauro sul Palatino.

Andando per la strada che viene a sboc-

care incontro la chiesa si trova l'

#### ARCO DI DOLABELLA .

Ouesto fornice di travertino fu fatto nell'anno 10 dell' era volgare dai consoli Publio Cornelio Dolabella, e Cajo Giunio Silano, il quale era pure Flamine di Marte, Flamen Martialis, siccome si legge nella iscrizione ancora esistente nella sua faccia verso oriente. Ouesto titolo di Silano fa credere che fosse fatto questo fornice per un ingresso al campo Marziale, dove celebravansi le Equiria, o giuochi equestri in onore di Marte, quando il campo Marzio era inondato dal Teverc. Questo campo si vede tosto a sinistra passato il fornice : esso è fiancheggiato verso occidente da una magnifica sostruzione a nicchioni del Ninfeo di Nerone e tempio di Claudio. Nerone si servi dell'arco di Dolalabella per sostegno dol suo acquedotto, il cui arco rimane ancora . A questo medesimo acquedotto appartengono gli altri archi laterizi che sono sul Celio, e che si costeggiano nell'andare verso il Laterano.

Dopo quest'arco si trova a destra la piaz-

za e la

## CHIESA DI S. MARIA IN DOMNICA.

Nel luogo dove fu la casa di S. Ciriaca, matrona romana, venne edificata questa antichissima chiesa chiamata in Domnica che corrisponde alla parola greca Kyriake. In oggi dicesi della Navicella, per una piccola nave di marmo, da Leone X fatta situare avanti alla medesima chiesa che tutta rinnovò con disegno di Raffaello. Nel suo interno sonovi 18 colonne di granito, e due di porfido. Giulio Romano, e Pieria del Vaga dipinsero a chiaroscuro il fregie, che gira intorno alla chiesa, e Lazzaro Baldi fece i quadri degli altari.

Fra questa chiesa e quella de' SS. Quattro erano anticamente i quartieri de' soldati stranieri, Castra Peregrina siccome dalla scoperta di parecchie iscrizioni

è stato riconosciuto.

Accanto a questa chiesa è la villa già Mattei, oggi del principe della Pace. In mezzo ad un gran prato si vede elevato un piccolo obelisco di granito di Egitto, di due pezzi; la parte superiore che è antica ha geroglifici. Il principe suddetto abbellisce questa villa, in modo, che diverrà una delle più belle di Roma. Nel palazzo si ammirano alcuni bei quadri principalmente di scuola spagnuola: due gran piedestalli coperti da iscrizioni ed cretti dalla V. coorte de' Vigili, la quale per la scoperta di questi marmi si può asserire

avesse i suoi alloggiamenti fra il palazzo e la chiesa della Navicella: alcuni mosaici trovati nel fare i lavori della villa, nella quale occasione vi è stato trovato un doppio erma colle teste di Socrate, e di Seneca.

Continuando ad andare verso il Laterano, entrasi sotto un arco dell'acquedotto

Neroniano per vedere la

## CHIESA DI S. STEFANO ROTONDO.

Questo edificio che è situato nell'antica contrada detta, Caput Africae, da alcuni credesi essere stato un tempio di Bacco, di Fauno, e di Claudio; e da altri un Macello, o un' Armamentario; esso però non è che una chiesa del V secolo, costrutta dal pontesice S. Simplicio ad onore di S.Stefano, siccome riferisce Anastasio, la cui autorità si trova coerente alla irregolarità che si osserva nelle basi, nel diametro, negli ordini, e nei capitelli delle colonne, spoglie di edifici più antichi. La sua forma rotonda le fece avere la denominazione che porta. Essa avea originalmente un doppio peristilio sferico; ma essendo stata rovinata, Niccolò V nel ristaurarla chiuse gl'intercolunni del primo ordine di colonne e ne formò così il muro della circonferenza esterna. Sopra queste mura fabbricate tra gl'intercolunni, vedonsi delle pitture di Niccolò Pomarancio, ed alcune d'Antonio Tempesta, che rappresentano diversi martiri di santi. Questa chiesa si



r. DI CLAUDIO

S ETIENNE LA ROYD



trova aperta sempre la domenica di buon mattino.

Dopo aver costeggiato a sinistra per qualche tempo gli archi Neroniani si volge a sinistra, dove lasciata sulla destra la piccola chiesa di S. Maria Imperatrice, detta anticamente di S. Gregorio in Martio, s'incontra l'altra de' Ss. Quattro Coronati rifabbricata da Pasquale II in cui oltre otto colonne di granito sono nel coro pitture di Giovanni da s. Giovanni.

Da questa si discende allo stradone di

S. Giovanni, dove è la piazza e la

#### CHIESA DI S. CLEMENTE.

Si pretende che questa chiesa venisse eretta nella casa del pontefice S. Clemente, uno de' primi successori di S. Pietro: il suo corpo, e quello di S. Ignazio vescovo di Antiochia riposano sotto l'altar maggiore. È certo però che esisteva di già nel secolo V, perchè nel 417 il pontesice Zosimo vi condannò l'eretico Celestio . I papi Adriano I, e Niccolò I la ristaurarono: Giovanni VIII vi rifece il coro: Giacomo Tomasio cardinale ristaurò l'apside o tribuna, e l'ornò del mosaico che vi si vede : finalmente sotto Clemente XI fu posta nello stato attuale. Questa chiesa è una delle più interessanti di Roma essendo la sola che meglio conservi le parti delle chiese antiche. Il vestibolo che precedeva la chiesa si riconosce nella piazza odierna di

S. Clemente ove vedesi un portichetto sostenuto da quattro colonne, opera del IX secolo. Segue l'atrio circondato da portici, e per esso entrasi nella chiesa, la quale è divisa in tre navate da due linee di colonne tratte da fabbriche antiche. Nella nave di mezzo vedesi una specie di recinto di marmo col monegramma di Gio-vanni VIII simile a quello che si osserva sulle monete di questo papa, il che determina l'epoca della sua costruzione. Questo recinto serviva di Coro nelle chiese antiche, e ai lati di esso sono gli amboni, pulpiti da' quali leggevansi le epistole é gli evangelj al popolo. Segue il santuario, il quale era inticramente separato dal resto, dove si vede la confessione, ed una sedia vescovile in mezzo a quelle de'preti the assistevano al servizio: il mosaico è, zeme si accennò, opera del card. Tomasio del fine del secolo XIII.

Oltre l'altre pittura di questa chiesa, che sono del cavalier Schastiano Conca, al'Autonio Grecolino, di Giovanni Odazzi, di Tommaso Chiari, e del cav. Ghezzi, vi è la cappella intitolata della Passione, che si trova a destra nell'entrare per la porta laterale, la quale è tutta ornata all'informo di eccellenti quadri a fresco del Masaccio, uno de primi ristauratori della all'una e esse rappresentano N. S. in croce, e diversi latti della vita di S. Caterina annalice. Il medesimo Masaccio dipinse

anche gli evangelisti sulla volta, che soli restano esenti dal ritocco. Presso l'altar maggior si vede il bel deposito del card. Rovarella, è questo un sarcosago di marmo bianco opera del secolo XV di finissima esecuzione e disegno, come tutti gli altri ornati.

# ITINERARIO D H R O M A

# TERZA GIORNATA

DAL LATERANO AL QUIRINALE.

PIAZZA DI S. GIOVANNI LATERANO .

An mezzo a questa vastissima piazza ammirasi il più grande obelisco di Roma, fu eretto in Tebe da Teuthmosi come ricavasi dai cartelli che vi si leggono: Costantino Magno, per il Nilo, lo trasportò in Alessandria, per portarlo, come narra Ammiano, in Roma; ma essendo prevenuto dalla morte, Costanzo suo figlio ve lo portò e lo cresse nel Circo Massimo. Dopo la rovina di questo circo, l'obelisco rimase 24 palmi sotterra, fintantochè Sisto V lo fece cavare, e ritrovandelo rotto in tre pezzi, fecelo riunire, e colla direzione del cav. Fontana lo innalzò su questa piazza. Esso è di granito rosso, pieno di gereglisici; la sua altezza, senza la base, ed il picdestallo, è di 144 palmi, ed è largo nel-La parte inferiore palmi 14. Avanti il piedestallo di questo obelisco è una statua di S. Giovanni Evangelista, ai cui piedi è uma fontana.

Oltre due grandi ospedali per le donne inferme di febbre, sono su questa piazza la basilica, e il palazzo Lateranense, il quale essendo rimasto distrutto da un incendio, da Sisto V fu fatto riedificare col disegno di Domenico Fontana. Dall'altra parte della facciata laterale della Basilica di S. Giovanni, evvi il

## BATTISTERIO LATERANENSE.

Si pretende che Costantino Magno ergesse questo sontuoso battisterio, onde farvisi battezzare dal pontesice S. Silvestro: certo è però che fino dal V secolo esisteva, e che nel secolo IX avea la stessa forma e le colonne che oggi conserva. Ma essendo stato spogliato de suoi ricchi ornamenti, e rimasto in cattivo stato per tanti saccheggi seguiti in Roma, da diversi pontefici fu ristaurato, e particolarmente da GregorioXIII. e da Urbano VIII, i quali lo fecero adornare come ora si vede. Il fonte battesimale formato da una urna antica di basalte, ornata di bronzo dorato è situato in una platea rotonda, lastricata di buoni marmi, nella quale si scende per tre gradini. Quì il sabato santo si suol dare il battesimo agli Ebrei, ai Turchi, e ad altri che vengono alla fede. Questo fonte è circondato da una balaustrata di forma ottangolare, e coperto da una cupola, sostenuta da due ordini di colonne, uno sopra l'altro. Le prime otto abbasso sono di perfido, e queste sostengo-

no un cornicione fatto di frammenti antichi, sopra cui posano altre otto colonne di marmo bianco, che parimenti reggono il loro cornicione. Sopra a questo secondo ordine di colonne, fra un pilastro e l'altro vi sono otto gran quadri che rappresentano fatti della vita di San Giovanni Battista, opere stimate di Andrea Sacchi. Le pitture a fresco intorno alle pareti, sono di Giacinto Gemignani, del Camassei, di Carlo Maratta, e di Carlo Mannoni. Nella cappella a destra dedicata a S. Giovanni Battista sono due colonne di serpentino: in quella incontro, dedicata a S. Giovanni Évangelista ve ne sono due di alabastro orientale. Uscendo per la porta antica si veggono ai suoi lati due colonne di porfido incastrate nel muro, sopra le quali è un cornicione fatto di antichi frammenti: cra questo l'ingresso antico al Battisterio. Passeremo ora alla

## BASILICA LATERANENSE.

Il primo, e principal tempio fra tutti gli altri di Roma, e del mondo cattolico, è questa Basilica; perciò viene denominata Ecclesia Urbis, et Orbis Mater et Caput Ecclesiarum: chiamasi ancora Basilica Constantiniana, da Costantino Magno, che la fondò: Basilica Lateranense, essendo stata edificata nel luogo, ove era prima la casa di Plauzio Laterano, morto nella congiura contro Nerone: del Sal-



Basilion di S. Giovannie Laterano Basilique de St. Geon de Latron





Todai ..... iso 200 300 doo Roman

Han de la Busilique



vatore, perchè ad esso fu dedicata da S. Silvestro Papa, che la consacrò: Basilica aurea, per i preziosi doni, di cui fu arricchita: e finalmente Basilica di S. Giovanni, perchè fu poi dedicata ai santi Giovanni Battista, ed Evangelista. Essa è la cattedrale del sommo pontefice, e perciò dopo l'esaltazione al ponteficato, solennemente ne prende il possesso: ed è altresì molto rinomata per esservi stati celebrati dodici concilj, fra generali, e provinciali.

Questa basilica dopo essersi conservata per dieci secoli, mediante molti risarcimenti fattivi da diversi pontefici, per un incendio seguito nel 1308, in tempo di Clemente V, che teneva la sede apostolica in Avignone, rimase quasi tutta distrutta insieme coll'annesso palazzo. Avendo però il medesimo papa Clemente mandato una grossa somma di denaro, fu subito riedificata, e poi adornata da Urbano V, da Alessandro VI, e da Pio IV che fecevi il bel soffitto dorato, e la facciata laterale con due campanili, alla quale Sisto V aggiunse il doppio portico con architettura del cav. Fontana. In questo portico che è tutto dipinto ad arabeschi dal cav. Salimbeni, è situata una statua di bronzo d'Enrico IV, re di Francia, opera di Niccolò Cordieri, Lorenese, erettagli dal Capitolo, come benefattore della basilica. Clemente VIII rinnovò tutta la nave superiore della crociata,

con architettura di Giacomo della Porta; ed Innocenzo X fece rifare la gran navata

di mezzo dal Borromini.

Finalmente Clemente XII compi un sì magnifico tempio, facendovi innalzare la facciata principale dall'architetto Alessandro Galilei. Essa è di travertino, e decorata da quattro mezze colonne, e da sei pilastri d'ordine composto, sostenenti un magnifico cornicione, con un frontespizio, su cui è una balaustrata, ove sono collocate dieci statue colossali di vari santi, e quella di N. S. nel mezzo. Fralle suddette colonne, e pilastri sono cinque balconi : quello di mezzo che viene ornato da quattro colonne di granito, è destinato per le pontificali benedizioni. Per cinque porte si entra in un magnifico portico, sostenuto da 24 pilastri di marmo d'ordine composto, nel cui fondo è collocata la statua colossale di Costantino Magno, ritrovata nelle sue terme. Cinque sono le porte, che danno l'ingresso vella basilica : quella di mezzo, ch'è di bronzo superbamente lavorata, stava alla basilica Emilia nel Foro Romano, e fu fatta quì trasportare da Alessandro VII; l'altra a destra, murata, è la porta santa, la quale non si apre, che nell'anno del gran giubilco. De'bassirilievi, che si vedono sopra le porte, uno è di Bernardino Ludovisi, l'altro del Maini, ed il terzo di Pietro Bracci.

L'interno di questa basilica è a cinque navi, formate da sei pilastri per parte: quella di mezzo fu rinnovata con architettura del Borromini, il quale copri le antiche colonne con sei pilastroni per parte, che formano cinque arcate, corrispondenti ad altrettante cappelle: addosso ad ognuno dei suddetti pilastroni sono due pilastri scanalati, e d'ordine composto, i quali sostengono il cornicione, che gira inforno alla chiesa : fra questi pilastri sonovi 12 nicchie, ciascuna ornata di due colonne di verde antico contenenti le statue colossali in marmo degli aposteli, opere de'più bravi scultori di quei tempi: quella di S. Giacomo maggiore, di S. Matteo, di S. Andrea, e di S. Giovanni, sono del Rusconi: il S. Tommaso, e S. Bartolomeo, di Le Gros: il S. Taddeo è di Lorenzo Ottoni; il S. Simone, di Francesco Moratti; il S. Filippo, di Giuseppe Mazzuoli: il S. Giacomo minore, d'Angelo de'Rossi; ed il S. Pietro, e Paolo sono di Stefano Monot.

La cappella Corsini, ch'è la prima a sinistra nell'entrare in chiesa, è una delle più magnifiche, e ricche di Roma. Essa fu eretta da Clemente XII in onore di S. Andrea Corsini, suo antenato, con architettura di Alessandro Galilei, che l'ha decorata d'un ordine corintio, e tutta ricoperta di preziosi marmi. Sopra l'altare evvi, fra due superhe colonne di verde antico, dentro una cornice di bronzo dorato, un qua-

dro di musaico, cavato dall'originale di Guido Reni, rappresentante S. Andrea Corsini. Sul frontespizio di quest'altare sono situate due figure, una dell'Innocenza, e l'altra della Penitenza, scolpite dal Pincellotti; più sopra evvi un bassorilievo, in cui è rappresentato S. Andrea Corsini in atto di difendere l'armata de'Fiorentini, nella battaglia d'Anghieri. Nel nicchione uella parte del vangelo, sostenuto da due colonne di porfido, è situato il bel deposi-to di Clemente XII, nel quale si trova una famosa urna antica di porfido, che stava prima sotto il portico del Panteon. La statua di bronzo del pontesice fu modellata dal Maini, e le due laterali furono scolpite in marmo dal Monaldi. Nell'altro deposito dirimpetto, ch'è del cardinal Neri Corsini, zio di Clemente XII, vedesi la statua del medesimo cardinale con un putto, e colla figura della Religione sedente, opera del suddetto Maini. Inoltre sono in questa cappella quattro nicchie colle statue di marmo, rappresentanti le Virtù Cardinali; e sopra ognuna di esse, evvi un bassorilievo parimente di marmo. La Temperanza è scultura di Filippo Valle, e il bassorilievo di sopra è di Bartolomeo Benaglia; la Fortezza è di Giuseppe Rusconi, e il bassorilievo di Mr. Anastasio: la Prudenza è del Cornacchini, e il bassorilievo di Mr. Adami. La cupola è tutta adornata di stucchi dorati; il pavimento è ricoperto di scelti marmi, e la cancellata è quasi tutta di bronzo dorato.

In mezzo alla gran navata si vede il deposito in bronzo di Martino V, Colonna, morto nel 1430. L'arcone della medesima navata è sostenuto da due superbe colonna di granito rosso orientale, alte 50 palmi. L'altar maggiore nel mezzo della crociata, è adornato di quattro colonne di granito, che sostengono un tabernacolo di stile gotico; in esso, fra le altre più insigni reliquie, si conservano le teste de' santi apo-

stoli Pietro, e Paolo.

Nel fondo della crociata si ammira il magnifico altare del Santissimo Sagramento, architettato da Pietro Paolo Olivieri: esso è decorato di un tabernacolo ornato di pietre preziose, il quale rimane in mezzo a due angeli di bronzo dorato ed ha quattro bellisime colonne di verde antico. Posano l'architrave ed il gran frontone, sopra quattro colonne scanalate di bronzo dorato: esse sono d'ordine composto della circonferenza di palmi 13. Credono diversi antiquari, che queste siano le medesime, che Augusto fece fare dopo la vittoria aziaca, col bronzo de'rostri delle navi egizic, posto in Campidoglio. Nella parete sopra questo altare è dipinta l'Ascensione del Signore, opera del cav. d'Arpino, ch'è sepolto in questa chiesa, il cui deposito si vede dietro la tribuna, vicino a quella d'Andrea Sacchi. Le pitture, che adornano questa crociata sono d'Orazio Gentileschi, di Cesare Nebbia, del cav. Baglioni, di Paris Nogari, del Novara, del Pomarancio, e di Bernardino Cesari. Sotto queste pitture sonovi otto angioli di marmo, e vicino l'altare del Sagramento vedonsi dentro quattro nicchie, Elia, scultura del Mariani: Mosè, di Flaminio Vacca: Aronne, di Silla Milanese: e Melchisedech, d'Egidio

Fiammingo.

Nel semicircolo della tribuna è l'altare del Ssino Salvatore, eretto da Niccolò IV, che lo fece ornare de'musaici, che ancora vi si veggono. Le due colonne di giallo antico scanalate, che sostengono l'organo, situato sopra la porta laterale della chiesa, hanno 40 palmi di altezza, e sono le più belle che si vedono di questo marmo. Diversi depositi sono in questa basilica: e fra i monumenti delle arti non si dee trascurare la pittura che rappresenta Bonifacio VIII, creduta del Giotto, in cui egli effigiò il pontefice in mezzo a due cardinali, affacciato ad una loggia, in atto di pubblicare il primo giubilco dell'anno santo nel 1300.

Annesso alla basilica è un chiostro del secolo XIII, nel quale si conservano alcuni monumenti de'tempi bassi. Quasi dirimpetto al palazzo Lateranense è la

#### SCALA SANTA.

Allorchè Sisto V riedificò il palazzo Lateranense, lasciò intatta la cappella, ed una parte del triclinio del pontefice S. Leone III, che solamente restarono illesi dall'incendio dell'antica fabbrica, che colla sua vastità si estendeva fino a questo luogo. Il medesimo Sisto V fece fare avanti alla detta cappella, con architettura del cav. Domenico Fontana, un magnifico portico, con cinque scale, ponendo la scala santa in mezzo formata di 28 gradini di marmo, la quale dal palazzo di Pilato fu trasportata a Roma. Questa scala chiamasi santa, perchè su santificata col sangue di Gesù Cristo, il quale la salì, e discese più volte, in tempo della sua passione; onde è tenuta in gran venerazione da'fedeli, e non si sale se non colle ginocchia, e poi si cala da una delle quattro scale laterali: tale è stato sempre il concorso del popolo cristiano a salirla, che coll'andare del tempo si sono tutti incavati i gradini, ed aceiocche non si consumassero maggiormente, sono stati ricoperti di grossi tavoloni di noce, che per lo stesso motivo, essendo stati consumati, sono stati rinnovati più volte.

Entro la cappella che è sulla sommità è un'antichissima immagine del divin Salvatore: alta palmi 7, la quale è tenuta in gran venerazione. S. Leone III pose sotto questo altare, entro una cassa di cipresso, tre cassette piene di reliquie, coll'iscrizione sopra, Sancta Sanctorum, da cui poi prese il nome la cappella medesima. Oltre delle suddette sonovi moltissime altre reliquie preziose, per la qual cosa questo luogo ispira da ogni parte venerazione, e rispetto.

Nell'uscire da questo santuario vedesi addossata all'edificio verso mezzogiorno una tribuna, su cui Benedetto XIV fece situare i musaici, che dal pontefice san Leone III erano stati fatti per ornamento del suo triclinio lateranense, cioè del cenacolo del suo palazzo al Laterano, e che perciò di-

cesi Triclinio Leoniano.

Gli archi antichi, che veggonsi sulla medesima piazza di S. Giovanni, sono avanzi dell'acquedotto eretto da Nerone per condurre l'acqua Claudia sul monte Celio, come altre volte si è detto. Sull'istessa piazza si trova la

## PORTA S. GIOVANNI.

Questa porta fu da Gregorio XIII sostituita all'antica porta Asinaria, che si vede chiusa a destra nell'uscire: l'antica derivava il suo nome dalla via sulla quale fu aperta, detta Asinaria da qualche Asinio che primo la costrusse. La moderna appellasi di s. Giovanni dalla vicina basilica: Giacomo della Porta ne fu l'architetto. La porta Asinaria stessa fu per la medesima ragione appellata di S. Giovanni ne' bassi tempi, come anche Lateranense. Per essa, secondo Procopio, entrò Totila in Roma, mediante il tradimento de'soldati Isauri che

n'erano alla guardia.

Fuori di questa porta dopo più di due miglia s'interseca la via Latina, sulle sponde della quale sono ruderi di sepolcri, ed uno di essi a due piani è ben conservato, e di buona opera laterizia. A poca distanza da questo è un'antica edicola pure laterizia, che si crede la stessa che fu cretta alla fortuna Muliebre dopo la ritirata di Coriolano, e che venne ristaurata da Faustina juniore, ma, oltre che la costruzione non è di quel tempo, la distanza da Roma si oppone a riconoscerla per quella celebre edicola, la quale fu ne'dintorni del casale di Roma Vecchia, posto anche esso sulla via Latina al quarto miglio dall'antica posta Capena; dove secondo Dionisio ed altri antichi scrittori si accampò Coriolano, e dove fu placato dalla madre e dalla moglie.

Continuando il cammino per la strada moderna, s'incontra circa 2 ½ miglia distante da Roma un diverticolo a destra che conduce ai bagni dell'acqua santa, molto stimati per le malattie cutanec. Questa

strada è quella che mena a Napoli.

Rientrando in città e prendendo lo stradone a destra di questa porta, che è spalleggiato da una parte dalle mura della città che in questo luogo mostrano meglio la loro costruzione interna, e servono di esempio per le fortificazioni difensive del secolo V, dopo un quarto di miglio, si giunge alla.

# BASILICA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME.

Questa chiesa, la quale è una delle sette basiliche di Roma fu cretta da S. Elena madre di Costantino il grande ne'giardini Variani costrutti da Elagabalo, dove quel vile tiranno ed il suo successore Alessandro Severo passarono i loro giorni. Ivi esisteva un grande edificio detto il Sessorio, da cui prese nome di Basilica Sessoriana; come dall'esservi stata riposta da S. Elena la terza parte della Croce, da essa ritrovata in Gerusalemme, si è denominata di S. Croce in Gerusalemme. Essa fu da S. Silvestro papa consacrata, e poi ristaurata in varj tempi da altri pontesici. Lucio II la riedificò nel 1144, e Pio IV la concesse ai Monaci Cistercensi della Congregazione di Lombardia, che attualmente l'Ufficiano. Finalmente Benedetto XIV la rinnovò, come oggi si vede, facendovi fare, con architettura di Domenico Gregori-ni, la facciata, ed il portico sostenuto da pilastri, e da colonne, quattro delle quali sono di granito.

L'interno della chiesa è a tre navate, divise da pilastri, e da otto grosse colonne



Basilion di S. Oroce in Gernsalemme Basilione de Tre. Oroix de Gernsalem



di granito d'Egitto. L'altare maggiore è isolato, e decorato di quattro belle colonne di breccia corallina, che sostengono il baldacchino. Sotto questo altare è una bella urna antica di basalte : adornata di quattro teste di leone, nella quale si conservano i corpi de'santi Cesario, ed Anastasio martiri. Nella volta della tribuna veggonsi belle pitture a fresco del Pinturicchio. I due quadri nella parte inferiore della tribuna sono opere mediocri di Corrado Giaquinto. Per la porta che è ivi dappresso si scende nella cappella di S. Elena, la quale è ornata di pitture di Niccolò Pomarancio, e di mosaici nella volta, di Baldassar Peruzzi: all'ingresso di questa cappella è un' antica iscrizione onoraria di S. Elena.

Entrando nella vigna, che rimane appresso a questa chiesa, si vedono gli avanzi

degli

#### ORTI VARIANI.

Da Frontino si dichiara che gli archi neroniani cominciavano, ad Spem Veterem, luogo così detto probabilmente da qualche monumento ivi eretto ne' più antichi tempi alla Speranza. In questa stessa contrada ad Spem Veterem, Lampridio autore delle vite di Elagabalo ed Alessandro Severo pone i giardini Variani, così detti dal nome di famiglia di Elagabalo stesso, che era figlio di Sesto Vario Marcello. Ora, gli archi neroniani comintom. I.

ciando nella vigna annessa alla basilica di S. Croce, si riconosce in questo sito la contrada ad Spem Veterem, ed in conseguenza, come avanzi degli orti Variani debbonsi riguardare tanto quelli esistenti in questa vigna medesima, quanto altri che trovansi nella vigna Conti, e fuori delle mura attuali, che gli hanno troncati; nè la costruzione vi si oppone, che dappertutto si mostra non anteriore ai tempi di Caracalla creduto padre naturale di Elagabalo. Appena si entra nella vigna annessa a S. Croce, trovansi nel tinello rovine arcuate nella vigna stessa è l'avanzo di un'apside, che per la sua mole mostra aver fatto parte di un grandioso edificio, del quale altro non resta che questa gran nicchia, e due pezzi di muro laterali, essendo stato demolito il resto per impiegare i materiali nella facciata della suddetta basilica. Fu creduto un tempio dedicato a Venere, e Cupido, per essere stata trovata ivi dappresso una statua di Venere, con Cupido ai piedi, che oggi si vede sotto il portico del cortile del museo Vaticano: ma essendosi riconosciuto essere questa il ritratto della moglie di Alessandro Severo in forma di Venere, sembra, che non vi siano argomenti sufficienti per dichiararlo un tempio di Venere e Cupido: d'altronde le parti di questa fabbrica sono tutt'altre che quelle di un tempio, e piuttosto direbbonsi di una sala, o basilica, e forse tale era il Sessorio, che dagli scrittori ecclesiastici, e dallo scoliaste di Orazio si pone in queste vicinanze.

Presso di queste rovine è un bell'avanzo dell'acquedotto di Claudio, che va a passare a porta Maggiore: da questo si distacca quello di Nerone menzionato più volte che è di opera laterizia di bellissima costruzione, il quale serviva per portare una porzione dell'acqua Claudia sul monte Celio.

Nell'altra vigna a sinistra di chi esce dalla hasilica di S. Croce, vedonsi gli avan-

zi dell'

## ANFITEATRO CASTRENSE.

Dai residui, che ci rimangono di questo ansiteatro, che è tutto d'opera laterizia, si conosce, ch'era circondato nell'esterno da un doppio ordine, uno di mezze colonne corintie, e l'altro di pilastri dello stesso ordine. In origine esso era fuori delle mura di Servio Tullio; ma poi sotto l'imperatore Onorio, riempiuti gli archi, venne inserito nelle mura della città. Per vederne l'esterno, bisogna uscire dalla vicina porta S. Giovanni. Dalle colonne si conosce, che la fabbrica fu costrutta nel primo secolo dell'era volgare : oggi del secondo ordine rimane soltanto un pilastro, e parte di un arco. Castrense si disse questo anfiteatro, perchè era destinato per i giuochi castrensi e i combattimenti dei sol dati contro le fiere, e per diversi giuochi militari. Negli scavi, fatti nell'arena si sono trovate

ossa di grossi animali, ch'erano serviti per gli spettacoli, una statua egizia con geroglifici, ed altri marmi, che formavano la sua decorazione.

Fuori delle mura, presso l'anfiteatro suddetto, e vicino l'acquedotto di Claudio eravi un circo, creduto con ogni probabilità quello di Elagabalo: ivi era l'obelisco di granito, che oggi vedesi eretto nella pubblica passeggiata del Pincio.

Fra l'ansiteatro castrense, e la porta Maggiore era il Vivario, edificio quadrilungo, fatto per contenere le siere, che servivano ne'pubblici giuochi. Questo vivario era sotto la guardia de'Pretoriani, come rilevasi

da antiche iscrizioni.

Incontro alla vigna di S. Croce in Gerusalemme è la vigna Conti, dove fra altre rovine sono gli avanzi di una conserva che si dice delle terme di S. Elena: la sua costruzione la dichiara di una epeca anteriore, ed è analoga ad altri avanzi degli orti Variani, come prossima a questi è la sua situazione; tuttavia può credersi che questa parte del demanio imperiale di Roma fosse ai tempi di Costantino abitata da Elena sua madre, la quale vi stabilì o ristaurò terme, di cui troviamo menzione in una iscrizione oggi ristaurata ed esistente nel museo Pio Clementino: come pure vi edificò la basilica di S. Croce, della quale abbiamo già fatto menzione.

Prendendo poi la via che è la prima a destra di chi esce dalla basilica di S. Croce, traversati i belli archi neroniani, si giunge poco dopo alla

#### PORTA MAGGIORE.

Essendo costume degli antichi di rende-re magnifico il prospetto degli acquedotti sulle vie pubbliche, l'imperatore Claudio per decorare il suo acquedotto in questo luogo ove traversava la via Labicana, fecelo disporre a guisa d'arco trionfale. Vi si leggono tre grandi iscrizioni; la prima che è la più alta denota la grande opera dell'imperatore Tiberio Claudio figliuolo di Druso, che condusse a Roma in due separati canali, uno sopra dell'altro, le due acque, la Claudia derivante dalle sorgénti Cerulea, e Curzia, e quella chiamata Aniene nuova; la seconda iscrizione indica il ristauramento dell'acquedotto, fatto da Tito; e la terza, quello di Vespasiano. Dilatate le mura della città dall'imperatore Onorio, egli profittò di quest'edificio per le porte Prenestina, e Labicana, così denominate dalle vie che ne uscivano. Sulla porta Labicana, oggi chiusa, si legge la iscrizione di Onorio, che rifece le mura della città nel 402. La Prenestina, che rimane aperta, ebbe il nome di porta Maggiore, per essere di fortezza maggiore d'ogni altra, o piuttosto perchè vi si va direttamente da S. Maria Maggiore, poiche ne?

tempi bassi col nome di porta di S. Maria

Maggiore trovasi detta.

Il monumento dell'acqua Claudia, che è uno dei più magnifici, e dei più belli dell'antica Roma, è composto di macigui di travertino e peperino congiunti insieme senza calcina, e sostenuto da due gran formici, ai quali vennero addossate le due porte menzionate di sopra, e tre archetti con colonne non mai finite. Esso mostra una solidità sorprendente, ma fu considerabilmente indebolito pel traforo fattovi sotto Sisto V onde farvi passare l'acqua Felice.

Uscendo da questa porta, nelle mura vedonsi a sinistra tre spechi, o canali che le attraversano: il più alto è della Giulia, il medio della Tepula, e il più basso della Marcia. Sotto questi tre spechi si ricononosce pochi piedi più oltre, rasente il suolo attuale quello dell'A niene Vecchia, che essendo stata portata in Roma da Manio Curio Dentato ebbe tal soprannome per distinguerla dall'altra portata da Claudio. Su queste sei acque è da notarsi che l'Anicne Nuova era la più alta di tutte, e venendo da 43 miglia distante da Roma ne avea 62 di corso; che la Claudia di livello inferiore a questa veniva da due sorgenti, Cerulea e Curzia, 38 miglia lungi da Roma ed avea un corso di 45 miglia: ambedue, come si disse, furono condotte da Claudio, il quale eseguì in questo il progetto del suo predecessore Caligola. La

Giulia condotta da Agrippa l'anno 708 di Roma, nella sua cdilità, avea il terzo luogo in altezza, cioè era di livello inferiore solo all' Aniene nuova e alla Claudia : essa traevasi 12 miglia lungi da Roma, due miglia distante dalla via latina, cioè ne' dintorni dell' odierno ponte de' Squarciarelli ed avea 15 miglia di corso: due miglia sotto la Giulia crano le sorgenti della Tepula, portata in Roma da Ĝneo Servilio Cepione e Lucio Cassio Longino l'anno 627 di Roma: di livello inferiore a questa entrava in Roma la Marcia, che traevasi 33 miglia lungi da Roma ed avea un corso di 60 miglia, ed era l'acqua più salubre di Roma : essa fu introdo tta l'anno 608 di Roma, dal pretore Q. Marcio Re. Quanto all'Aniene Vecchia essa, come si vide, più bassa delle precedenti, fu condotta nell'anno 482 da Manio Curio Dentato, che non patè vedere il compimento dell'opera; avea un corso di 43 miglia, e si traeva dal fiume di questo nome 20 miglia distante da Roma: il dirci Frontino, che questo acquedotto venne edificato colle spoglie del re Pirro lo rende più interessante degli altri.

Dalla porta Maggiore partono tre strade diverse: quella a destra segue l'anda-

mento della

## VIA LABICANA.

Questa via ebbe tal nome perchè menava a Labico, città di Lazio ricordata da Livio e da Virgilio, la cui posizione corrisponde all'odierno villaggio della Colonna, siccome ricavasi da Strabone. Per la via Labicana dopo un miglio e mezzo veggonsi a destra gli avanzi di un antico acquedotto che per la sua costruzione e direzione, conviene riconoscere per quello dell' acqua Alessandrina. Quest'acqua che coincide con la odierna acqua Felice fu introdotta in Roma da Alessandro Severo per servigio delle suc terme e degli orti Variani: essa nasce verso il XIII miglio da Roma, 1 miglio a sinistra della via Labicana, ed ivi vedesi cominciare l'antico acque-dotto; l'acqua Felice però è stata tenuta in un livello più alto, e vi sono state unite altre sorgenti più lontane, fin dal colle delle Pantanelle sotto la Colonna, Circa un mezzo miglio dopo nel sito detto volgarmente Tor Pignattara trovansi molte rovine aderenti alla via, di fabbriche presso che intieramente distrutte, meno gli avanzi del Mausoleo di S. Elena che è più visibile dentro cui si vede edificata la chiesuola de'SS. Pietro e Marcellino opera di Clemente XI per non far perdere la memoria dell'antica basilica dedicata a questi santi ne'dintorni del citato Mausolco. La bella urna di porfido esistente nel musco Vaticano e conosciuta sotto il nome di sepolcro di S. Elena fu estratta da queste rovine. Per una porticina si discende alla profondità di 40 gradini nelle antiche catacombe, dove furono deposti i corpi di que' due santi, e dove si vede pure una cappelletta nella quale giacevano. Molte iscrizioni mortuarie appartenenti agli Equites Singulares (cavalieri singolari) sorta di milizia scelta del tempo degl'imperatori, delle quali alcune ancora rimangono ne'muri del Mausolco e della chiesa, postevi per conservarle, sono state trovate in questi dintorni e fanno credere giustamente che quì fosse il luogo di lor sepoltura, come si crede che il Celio fosse quello di loro dimora.

Ritornando alla porta Maggiore la via che esce da essa a sinistra della Labicana, va a raggiungere l'antica

## VIA PRENESTINA.

Questa via che dicesi in Tito Livio pure Gabina, perchè conduceva a Gabii come a Preneste (oggi detta Palestrina) avea il suo principio, come la Labicana alla porta Esquilina di Servio esistente presso l'arco di Gallieno. Andando per essa, dopo circa tre miglia trovansi molte revine appartenenti alla villa de'Gordiani, la quate secondo la Storia Augusta fu molto sontuosa e particolarmente ebbe portici, basiliche, e terme da non vedersone eguali al-

tro che in Roma stessa. Molti degli avanzi ancora visibili sono conserve di acqua, e due sale termali rimangono semidirute, una delle quali conserva ancora ornati di stucco. Più conservato di tutto è un tempio prostilo con cella rotonda, e sotterraneo, al quale si dà il nome di Tor de Schianio. Sembra che sia stato una specie di tempio e mausoleo insieme, destinato a ricevere i corpi della famiglia imperiale, a cui apparteneva la villa.

La terza strada che esce dalla porta Maggiore a sinistra della via Prenestina condu-

ce alla

## BASILICA DI S. LORENZO.

Nel sito chiamato Campo Verano, era un arenario, ossia cemeterio, di proprietà di S. Ciriaca Matrona Romana. Sopra il suddetto cemeterio pretendesi, che Costantino, verso l'anno 330, erigesse questa chiesa, che fu rifabbricata intieramente da Pelagio II e poi da Onorio III circa il 1214 fu accresciuta di tutta l'aula dalla porta attuale fino alla Confessione, ed in tal circostanza la basilica di Pelagio II fu rialzata di livello e ridotta come oggi si vede a servire di presbiterio, chiudendo la porta primitiva, che era rivolta all'oriente, mentre la moderna guarda occidente. Finalmente dopo altri ristauri fattivi nel secolo XV e XVI venne nel 1647, ridotta nello stato presente. Essa, è una delle sette



BASILIQUE DE S' LAURENT
BASILIQUE DE S' LAURENT



basiliche di Roma, viene decorata da un portico sostenuto da sei colonne antiche dell'epoca della decadenza, e dipinto a fresco con diverse azioni del martire S. Lorenzo, ed altre spettanti al pontefice Onorio III, che lo fece dipingere, ed edificare. In questa chiesa fu coronato dallo stesso papa, Pietro di Courtenay conte di Auxerre, imperatore di Costantinopoli, allorche passò per Roma, andando a prendere pos-

sesso dell'imperio l'anno 1216.

L'interno è a tre navate, divise da 22 colonne, la maggior parte di granito orientale: questa è la parte aggiunta da Onorio III. Presso la porta principale evvi un antico sarcofago, ornato d'un bassorilievo rappresentante un matrimonio romano: esso serve di sepolcro al cardinal Fieschi. Nella navata di mezzo sono i due pulpiti di marmo detti in latino Ambones, i quali servivano, come si vide in S. Clemente, per cantare gli evangeli e le epistole. Salendo alle tribuna, che è la chiesa fatta da Pelagio II, si vede nel fondo della medesima un'antica sedia pontificale, ornata ancora di mosaici dello stesso genere. Questa tribuna è decorata di 12 colonne antiche di marmo pavonazzetto, scanalate, la cui maggior parte rimane sotterra dacche Onorio III rialzò il pavimento in questa parte: esse hanno capitelli corinti, e sostengono un cornicione formato di pezzi, tutti differentemente lavorati con belli ornamenti. Sul medesimo cornicione sono altre 12 colonne più piccole, dieci delle quali sono di pavonazzetto, e due situate in fondo della tribuna, di porfido verde. Nella parte posteriore della tribuna si trova un altro sarcofago, ma de'tempi bassi, su cui sono scolpiti i Genj di Bacco.

L'altar maggiore è isolato, e decorato d'un baldacchino di marmo, sostenuto da quattro colonne di porfido. Sotto questo altare è una cappella chiamata la confessione di S. Lorenzo, nella quale si conserva il corpo di questo santo, insieme con

quello di S. Stefano protomartire.

Dalla piccola navata si scende in una cappella sotterranca, ch'è privilegiata, e ricca d'indulgenze: il quadro dell'altare, rappresentante la decollazione di S. Gio. Battista, è del Serodine. Da questa cappella si passa nelle catacombe di S. Ciriaca.

Ritornando in città per la via Tiburtina si entra in Roma dopo un mezzo miglio

per la

# PORTA S. LORENZO.

Questa porta, secondo si legge nella iscrizione esterna sopra di essa, fu fatta dall'imperatore Onorio l'anno 402 di Cristo: si disse Tiburtina dal trovarsi sulla via di questo nome che menava a Tivoli. Per essa pure uscì la via Collatina per la quale si andava a Collazia eggi Castel dell'

Osa, patria di Collatino, dove seguì la morte Lucrezia. Oggi si chiama Porta S. Lorenzo, perchè conduce alla basilica di tal santo. Questa porta è addossata al monumento del triplice condotto delle acque Marcia, Tepula, e Giulia, con iscrizioni allusive ai ristauri fatti da Caracalla. Sisto V. si servì di questo arco per portare l'acqua Felice alla fontana di Termini. Prendendo la via a sinistra nell'entrare per questa porta, che conduce alla chiesa di S. Bibiana, poco prima di arrivare a quella chiesa si trova il preteso tempio di

#### MINERVA MEDICA.

Il nome di Galluzze, che portava questa contrada fece credere ad alcuni scrittori del secolo XVI che questa rovina fosse la basilica di Cajo e Lucio eretta da Augusto: altri per la stessa frivolissima ragione supposero che fosse il tempio di Ercole Callaico fábbricato da Bruto: ed altri finalmente dopo la scoperta della bella statua di Minerva col serpe ai piedi (oggi esistente nel nuovo braccio del Musco Vaticano ) la credettero la Minerva Medica citata da'Regionarj, e lo giudicarono un tempio. Ma la sua forma si oppone a questo, la quale meglio direbbesi convenire ad una sala, nè si può credere di molto lontana per la sua costruzione all'epoca di Diocleziano: e forse fu una sala eretta negli orti Liciniani, i quali erano certamen-

te in questa parte. Nè si può concedere che il scrpe ai piedi di Minerva alcuna cosa abbia a fare colla medicina, poichè era questo rettile l'animale sacro a quella dea per eccellenza come l'aquila a Giove, il grifo ad Apollo ec. particolarmente come divinità conservatrice e custode delle città: ed infatti la Minerva Poliade in Atene, e quella del Partenone nella stessa città era stata effigiata da Fidia col serpe ai piedi, nè alcuno dirà che queste rappresentazioni della dea avessero nulla che fare colla medicina. Inoltre insieme con Minerva altre statue sono state trovate in questa stessa rovina le quali certamente meno Esculapio null'hanno di commune colla medicina. Da tutto ciò è da conchiudersi che la Minerya come le altre statue rinvenute in questi avanzi era una statua di decorazione della sala, appartenente ai giardini Liciniani.

Quest'edificio laterizio è nell'interno di forma decagona; da un angolo all'altro vi è la distanza di 33 palmi, che fanno in tutto 330 palmi di circonferenza. Vi erano dieci finestre, e nove nicchie per le statue, essendo la decima porta d'ingresso. Sì le altre statue menzionate di sopra che vi sono state trovate in differenti epoche, come un Esculapio, una Pomona, un Adone, una Venere, un Fauno, un Ercole, un Antinoo, che altri marmi, dimostrano la magnificenza di questa fabbrica, che offre punti di

vista assai pittoreschi. Lo stato imminente di totale rovina in che si trovava avea mosso il Governo a ordinare che la volta fosse ricostrutta, e già si preparava il lavoro, quando nel 1828 crollò improvvisamente la volta, schiacciando tutta l'armatura di le-

gno costrutta per sostenerla.

Fra questa rovina e la porta Maggiore sono due Colombari il primo è quello di Lucio Arrunzio, eletto console sotto Augusto, di cui vedesi il nome nell'ingresso, avendolo egli medesimo fatto erigere per i suoi liberti. È composto questo sepolero di due piccole camere, che ora rimangono sotterra: in una non vi sono, che piccole urne cinerarie; l'altra è adornata nella volta di alcune pitture, con qualche figurina, e ornamento di stucco.

Poco lontano da questo si trova l'altro colombario, che consiste in una sola camera fatta per uso di diverse famiglie plebee. Dove è situata la casa del vignajuolo, vedesi un avanzo di castello di acque che credesi appartenere alla Claudia, ed Anic-

ne Nuova.

Uscendo dalla vigna nella quale è questo edificio e prendendo a sinistra, si trova poco dopo la

# CHIESA DI S. BIBIANA.

Nel luogo anticamente detto ad Ursum Pileatum, si crede che Olimpia matrona romana, nel 363 edificasse questa chiesa a

tre navate, che su poi consacrata da S. Simplicio papa, in onore di S. Bibiana, per aver essa abitato nel suddetto palazzo. Onorio III.la fece ristaurare nel 1224: Urbano VIII. dopo averla ristabilita, e fattavi la facciata con architettura del Bernini, l'adornò di buone pitture. Le sue tre navate restano separate da otto colonne antiche, sei delle quali sono di granito. De'sei quadri a fresco, che si vedono sulle pareti della navata di mezzo; rappresentanti l'istoria di S. Bibiana, quelli a destra nell' entrare in chiesa, sono di Agostino Ciampelli, e gli altri incontro di Pietro da Cortona, che hanno maggior merito de'precedenti. Sopra l'altar maggiore si vede la statua della santa, che è una delle più belle opere del Bernini. Sotto il medesimo altare è situata una preziosissima urna antica d'alabastro orientale, con testa di pardo nel mezzo, dove si conservano i corpi di S. Bibiana, S. Demetria, e quello di S. Dafrosa, loro madre, tutte e tre martiri.

Proseguendo il cammino verso occidente veggonsi i destra e sinistra della via avanzi dell'opera arcuata dell'acquedotto che portava l'acqua ad una magnifica fontana

detta oggi i

# TROFEI DI MARIO.

Benchè molti antiquari abbiano creduto, che questo monumento appartenesse all' acqua Marcia, contuttociò al suo livello secondo le osservazioni di Piranesi non può convenire che all'acqua di Giulia. Recentissime scoperte hanno fatto conoscere che piuttosto che un castello di distribuzione, questo altro non era che una magnifica fontana per fornire di acqua questa parte della città. Quest'acqua, come si è veduto, fu condotta in Roma da M. Agrippa, il quale si servì degli archi dell'acqua Marcia.

Tale edificio viene ora conosciuto sotto il nome di Trofei di Mario, nome preso da due trofei di marmo, ch'erano situati dentro due nicchie di questa medesima fontana, che ora si veggouo sopra la balaustrata del Campidoglio. Benchè comunemente si creda, che questi trofei fossero eretti a Mario, per la doppia vittoria riportata sopra i Cimbri, e i Teutoni, contuttociò esaminati attentamente, si mostrano di un'epoca molto posteriore, e tanto essi per lo stile e la esecuzione, che l'edificio per la costruzione, convengono ad un dipresso all'epoca di Settimio Severo, il quale, come è noto, ristaurò gli acquedotti ed altri edifici antichi.

Questa fontana è nella biforcazione originale delle vie Labicana e Prenestina che uscivano come si è detto di sopra dalla porta Esquilina di Servio, presso la quale erano i famosi orti di Mecenate e quellidi Lamia. Sul sito della porta Esquilina è

oggi l'

#### ARCO DI GALLIENO.

Secondo la iscrizione originale che vi si legge, esso fu cretto, e dedicato all'imperator Gallieno, ed a Salonina sua moglie,

da un tal Marco Aurelio Vittore.

Quest'arco anticamente non avea che un fornice, come ora, era ornato da quattro pilastri e fiancheggiato da due contraforti de'quali rimane ancora parte di quello verso S. Maria Maggiore: il tutto di grossi pezzi di travertino, e di più che mediocre architettura. A quel pezzo di catena, che vedesi pendente nel mezzo di quest'arco, erano appese le chiavi della Porta Salsicchia di Viterbo, che i Romani presero nel secolo XIII. L'iscrizione divisa in due linee si esprime in questi termini:

GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI
CVIVS . IN VICTA . VIRTVS
SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST
ET . SALONIANAE . SANCTISSIMAE . AVG.
M. AVRELIVS . VICTOR . DEDICATISSIMVS
NVMINI . MÄIESTATIQUE . EORUM

Presso quest'arco è la chiesa di S. Vito detta in *Macello*, dal Macello o Mercato Liviano già esistente in queste vicinanze. Ne'luoghi dagli antichi detti *macella* si vendevano carni, e pesci. L'aggiunto di Macello dato a questa chiesa per la sua località diè origine alla volgare opinione che ivi i martiri venivano trucidati, e perciò

suole appellarsi questa chiesa in macello martyrum.

Ritornando indictro pochi passi si vede

di prospetto la

#### CHIESA DI S. EUSEBIO.

Si vuole che questa chiesa sia stata eretta nel luogo stesso della casa di quel santo pontefice a cui è dedicata, nella quale fu fatto morire di fame dall'imperatore Costanzo. Essa era già titolo fino da'tempi di S. Gregorio Magno. La pittura sulla volta rappresenta S. Eusebio circondato dagli angeli ed è una delle opere più insigni del Mengs. Oggi questa chiesa con la casa annessa appartiene ai pp. gesuiti.

Nell'orto di questa chiesa furono trovate camere dipinte di buon gusto, ed una co-lonna spirale di alabastro orientale, che

oggi è nella Biblioteca Vaticana.

Prima d'entrare nella gran piazza della basilica di S. Maria Maggiore, vedesi una specie di colonna di granito, nella cui cima è la figura del Crocifisso, e quella della Madonna. Questo è un monumento eretto da Clemente VIII, l'anno 1595, in memoria dell'assoluzione data ad Enrico IV, re di Francia.

Quasi incontro a questa colonna è la chiesa di S. Antonio Abate, che si crede edificata sulle rovine di un tempio di Diana, o pruttosto della Basilica di Sicinino.

Segue la piazza di S. Maria Maggiore, ove è situata nel mezzo, sopra un gran piedestallo, una colonna scanalata di marmo bianco con suo capitello corintio, che è, come dicemmo altre volte, l'unica rimasta inticra di quelle, che decoravano la navata della basilica di Costantino, volgarmente detta tempio della Pace; essa è di 24 palmi di circonferenza, e 64 d'altezza, senza il piedestallo, e capitello. Paolo V. la fece quivi innalzare nell'anno 1614 colla direzione di Carlo Maderno, e vi fece collocare sulla cima la statua della Madonna di bronzo dorato, modellata da Guglielmo Bertholot. Passiamo alla

# BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE.

Questa chiesa fu eretta sul quel vertice dell'Esquilino chiamato Cispio, non molto lungi dalle rovine del tempio di Ginnone Lucina. La sua fondazione si fa rimontare circa l'anno 352, sotto il pontificato di S. Liberio, in seguito d'una visione, che egli, e Giovanni Patrizio ebbero in una medesima notte, e che fu confermata la seguente mattina da una miracolosa caduta di neve, ai 5 di agosto, la quale tanto si estese, quanto appunto dovea essere la grandezza della chiesa; perciò essa prese il titolo di S. Maria ad Nives, e di Basilica Liberiana; oggi però communemente viene chiamata S. Maria Maggiore, come la principale chiesa dedicata alla SSma Vergine. Essa



Basilian de G. M. Maggiore Basilique de A. Marie Majeure

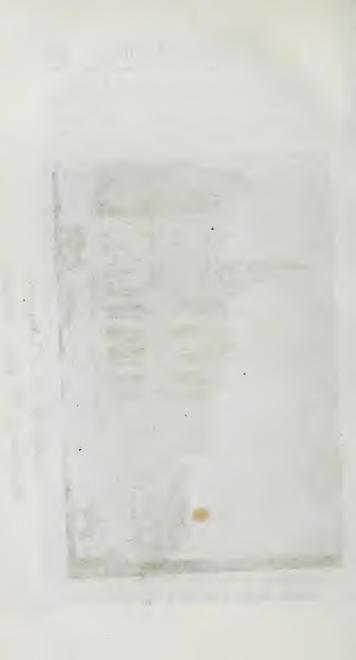

o una delle quattro basiliche che hanno la porta santa; ed è ufficiata da un capitolo di canonici, il cui arciprete è sempre un cardinale.

Il pontesice S. Sisto III nel 432 ingrandi, e ridusse nella presente forma questa basilica, che dipoi fu ristaurata, adornata, ed arricchita da diversi pontefici, e particolarmente da Benedetto XIV, che l'ornò di marmi, e di stucchi dorati, e rifece la facciata con architettura non bella del Fuga, la quale è decorata di due ordini di colonne, uno jonico, e l'altro corintio, di diverse statue di travertino, e di un portico a due piani: l'inferiore è sostenuto da otto colonne di granito, e da vari pilastri di marmo bianco; ed è ornato di quattro bassirilievi, e d'una statua di bronzo, opera del cav. Lucenti, che rappresenta Filippo IV, re di Spagna, benefattore di questa basilica. Nel portico superiore evvi la loggia per le papali benedizioni; ed in esso si conserva il musaico, che adornava l'antica facciata, opera di Gaddo Gaddi, coetaneo di Cimabue. Quattro sono le porte, che le danno l'ingresso, senza contare quella ch'è murata, la quale non si apre, che l'anno santo.

L'interno di questa basilica è a tre navate separate da 36 belle colonne joniche di marmo biauco, forse prese dal tempio di Giunone, oltre le quattro di granito, che sostengono i due arconi della gran navata. Nel primo ingresso vi sono due depositi, uno a destra, ch'è di Clemente IX, scolpito dal Guidi, dal Fancelli, e da Ercole Ferrata; e l'altro a sinistra, di Niccolò IV, fat-

to da Leonardo da Sarzana.

Il fonte battesimale è stato portato all' attuale magnificenza dal pontefice Leone XII. un superbo vaso di porfido in mezzo, già esistente nel musco Vaticano, e proveniente da antiche rovine, ornato di metalli dorati, è il suo principale ornamento. Architetto n'è stato il cay. Valadier.

Fra la cappelle che sono nella piccola nave a destra, si distingue quella del Ss. Crocifisso, la quale è decorata da 10 colonne e pilastri di porfido, fra cui sono armari contenenti insigni reliquie, e spe-

cialmente la Culla del Redentore.

La maestosa cappella del SSño Sagramento, eretta da Sisto V, col disegno del cav. Fontana, è tutta rivestita di bei marmi, e decorata di pilastri corinti, e di pitture. Si vede a destra nell'entrare, il deposito di questo pontefice, la cui statua fu scolpita da Gio. Antonio Valsoldo. Questo è adornato di quattro colonne di verde antico, di diversi bassirilievi, e di due statue, una di S. Francesco, scolpita da Flaminio Vacca, e l'altra di S. Antonio di Padova, da Pietro Paolo Olivieri. Dirimpetto a questo deposito evvi quello di S. Pio V., il cui corpo si conserva nella bellissima urna di verde antico, tutta or-

nata di bronzo dorato. È ancor questo decorato di colonne, di bassirilievi, e di statue di marmo; quella del santo pontefice è scultura di Leonardo da Sarzana. Nel centro di questa cappella è l'altare del SSmo Sagramento con un magnifico tabernacolo, sostenuto da quattro angeli di bronzo dorato. Sotto questo altare è quello dedicato alla Natività del Redentore, contenendo le reliquie del sieno e delle fascie, con cui egli fu involto nel Presepio. Le pitture che adornano questa cappella sono di Gio. Battista Pozzo, d'Ercolino Bolognese, d' Arrigo Fiammingo, di Paris Noga-ri, d' Andrea d'Ancona, e di Cesare Nebbia. Nella sua sagrestia sono alcuni paesi di Paolo Brilli.

L'altare maggiore di questa basilica è isolato, e viene formato da una grande urna di porfido, la quale è coperta con una tavola di marmo, sostenuta negli angoli da quattro putti di bronzo dorato. Sopra questo altare Benedetto XIV, col disegno del Fuga fece erigere un maestoso, e ricco baldacchino, il quale è sostenuto da quattro superbe colonne di porfido d'ordine corintio, fasciate di palme di bronzo dorato. Sopra questo baldacchino sono sei angeli scolpiti in marmo da Pietro Bracci. Il quadro che sta in fondo della tribuna è di Francesco Mancini, e i musaici in alto sono di F. Giacinto da Turrita, fatti fare da Niccolò IV. Quei musaici, che sono sopra l'arcone, come ancora quelli che girano nella nave di mezzo sopra le colonne, rappresentanti diverse istorie del vecchio testamento, ed alcuni fatti della Madonna, sono opere del 434, fatte fare da S. Sisto III.

Dirimpetto alla cappella del Sagramento si vede quella della Madonna, eretta da Paolo V, di casa Borghese, con architettura di Flaminio Ponzio, che può dirsi una delle più belle, e magnifiche di Roma. Essa è d'ordine corintio, tutta incrostata di buoni marmi, e ripiena di belle pitture; e vi sono due depositi ricchi di statue, e di bassirilievi. Quello a destra nell'entrare, che è del suddetto Paolo V, ha la statua di guesto pontefice scolpita da Silla Milanese : il bassorilievo a destra è di Stefano Maderno, e l'altro a sinistra, del Bonvicino. Dei tre bassirilievi, che sono in alto, quello nel mezzo è d' Ippolito Buzj ; quello a destra è del Valsoldo, e l'altro a sinistra, di Francesco Stati. Nelle nicchie laterali sono le statue di S. Basilio e di Davide, scolpite da Niccolò Cordieri . L'altro deposito incon-tro è di Clemente VIII. di casa Aldobrandini, da cui fu creato cardinale il suddetto Paolo V. la statua è del Silla, ed i bassirilievi sono del Buonvicino, del Mochi, del suddetto Buzi, e di Pietro Bernini. Le due statue che vedonsi nelle nicchie laterali, una rappresentante Aronne, e l'altra

S. Bernardo sono di Enrico Cordieri Lorenese.

Il bellissimo altare della Madonna è decorato di quattro colonne, scanalate, di diaspro orientale, con basi, e capitelli di bronzo dorato, che sostengono un cornicione, il cui ricco fregio è di agata; come parimente della medesima pietra sono i piedestalli delle dette colonne. In mezzo ad un campo di lapislazulo è collocata l'immagine di Maria Vergine: essa è circondata di pietre preziose, e viene sostenuta da quattro angeli di bronzo dorato. Sopra il cornicione di quest'altare evvi un bel bassorilievo, parimente di bronzo dorato, rappresentante il miracolo della neve. Le pitture, sopra, ed intorno all' altare, come ancora quelle dell'arcone, e de' quattro angoli della cupola, sono del cav. d'Arpino; e quelle della cupola sono di Ludovico Civoli, fiorentino. Meritano particolarmente attenzione le pitture ai lati delle sinestre, situate sopra i depositi, e quelle dei due arconi sopra le sinestre, le quali sono di Guido Reni.

Uscendo da questa chiesa per la porta allato della tribuna, si vede l'altra facciata opera di Clemente IX, e Clemente X, fatta col disegno di Carlo Rainaldi. La gran piazza innanzi a questo prospetto, è decorata d'un obelisco egizio, il quale insieme con quello, che si vede sulla piazza di monte Cavallo, si crede che

Tom. I.

dall'imperator Claudio fosse trasportato in Roma; certo è che furono innalzati ambedue avanti il Mausoleo di Augusto, al quale servirono di particolare ornamento. Sisto V, colla direzione del cav. Fontana, eresse questo, che fu trovato infranto, ed è di granito rosso, senza geroglifici, alto palmi 66, non compreso il suo piedestallo, che è alto 30 palmi.

Ritornando sulla piazza principale della basilica di S. Maria Maggiere, si trova po-

co lontano la

# CHIESA DI S. PRASSEDE.

S. Pasquale I nell'822 edificò la presente chiesa, la quale fu poi ristaurata, ed abbellita da S. Carlo Borromeo. Essa è a tre navate, divise da 26 colonne di granito. L'altar maggiore è isolato, e decorato di un baldacchino, sostenuto da quattro colonne di porfido, e la tribuna è ornata d'antichi musaici. Si sale alla tribuna per una magnifica scala e due braccia, i cui gradini sono di rosso antico: questi debbono contarsi fra i massi più grandi, che si conoscono di questo marmo. La cappella più rimarchevole è quella, in cui vedesi sopra l'altare, un grosso pezzo di colonna, portata da Gerusalemme in Roma, nel 1223, dal card. Giovanni Colonna, alla quale piamente si crede essere stato legato, e flagellato il nostro divin Redentore. Il pozzo situato in mezzo alla gran navata, è quello, in cui la tradizione vuole, che la santa ponesse il sangue dei santi Martiri. Nella sagrestia evvi un bellissimo quadro di Giulio Romano, rappresentante Gesù Cristo battuto alla colonna.

Uscendo da questa chiesa per la porta principale, si trova poco distante a sinistra

la porta laterale della

### CHIESA DI S. MARTINO.

Si vuole, che sotto Costantino fosse da S. Silvestro papa eretta in questo luogo una chiesa, sopra a cui S. Simmaco papa, verso l'anno 500, edificò la presente, la quale poi nel 1650 venne da Pietro da Cortona ristaurata, e ridotta in tale stato, che avendo ricevuto altri ornamenti sul finire del secolo scorso per opera del Cavallucci è ora una delle più eleganti chiese di Roma. Essa è a tre navate, divise da 24 colonne antiche di varie specie di marmi, e d'ordine corintio. I bellissimi pacsi, che si veggono dipinti sulle pareti delle piccole navate, sono opere molto stimate di Gaspare Pussino, colle figure di Niccolò suo fratello, eccettuati quei due, che stanno ai lati dell'altare di S. Maria Maddalena de'Pazzi, i quali furono dipinti da Gio: Francesco Bolognese. La cappella in fondo della navata laterale, dedicata alla Madonna del Carmine, è tutta adornata di belli marmi, e di buone pitture d'Antonio Cavallucci che è sepolto davanti la cappella stessa. Di questo stesso pittore sono i dipinti dell'altar

maggiore, e tutti gli ornati.

Scendendo poi per la scalinata di marmo che conduce sotto l'altar maggiore, si vede un altare, sotto cui riposano i corpi di S. Silvestro, e S. Martino papi, con altri santi. Questo luogo è ornato di molte colonne, architettura di Pietro da Cortona. Quindi si ha accesso nella chiesa sotterranea la quale vuolsi fondata da Costantino, ed avere servito a tenervi il concilio romano dell'anno 324, questa è a tre navate con pavimento lastricato a musaico grossolano bianco e nero. Sull'altare vi è un'immagine della Madonna, parimente fatta in musaico ne'tempi più rozzi dell'arte.

Uscendo da questa chiesa per la porta per la quale siamo entrati, e passando presso l'antica chiesa di S. Lucia in Selce che si lascia a sinistra, si discende alla piazza della Suburra, la quale conserva il nome di quella celebre contrada di Roma. La via lunga che si apre a destra, porta il nome di via Urbana: essa corrisponde esattamente all'antico Vicus Patricius fra il Viminale e l'Esquilino. Al fine di questa via

sulla sinistra è la

### CHIESA DI S. PUDENZIANA.

Si crede che in questo luogo fosse la casa di S. Pudente, senatore romano, il quale vi alloggiò per molto tempo l'apostolo S. Pietro, da cui fu convertito alla fede

insieme co'suoi figli Novato, e Timoteo? Pudenziana, e Prassede. Altri vogliono con maggior probabilità che in questo luogo fossero le Terme di Novato. Ciò però che non può andar soggetto a dubbio è, che la chiesa è appoggiata ad una vasta fabbrica antica del I. secolo dell'impero, vedendosene gli avanzi nel cortile e sotto la chiesa medesima. Si vuole inoltre che il pontefice S. Pio I, nel 164 vi facesse un oratorio, che poi venne ridotto in chiesa; la quale riparata più volte, fu in fine rinnovata dal cardinal Enrico Caetani, titolare, nel 1508, avendola rifabbricata, ed abbellita con architettura di Francesco da Volterra, come oggi si vede. Questa è divisa in tre navate da 14 colonne antiche di marmo, che rimangono fra i pilastri. Il quadro dell'altar maggiore, rappresentante S. Pudenziana, è di Bernardino Nocchi: le pitture della volta sono di Nicola Pomarancio. Nella cappella a destra dell'altar maggiore, evvi l'altare medesimo, dove credesi che S. Pietro celebrava la messa: su questo vedesi N. S. che dà le chiavi a S. Pietro, scultura in marmo di Gio: Battista della Porta. Segue la nobil cappella dalla famiglia Caetani, ricca di marmi, di belle colonne, e di sculture. Nel pozzo situato avanti questa cappella, la santa titolare poneva il sangue de'santi martiri, che fino al numero di tremila sono sepolti in questa chiesa.

Dirimpetto è la chiesa detta del Bambin Gesù, eretta da Clemente XII, con architettura del Fuga. Essa insieme coll'annesso monastero appartiene alle religiose dette del Bambin Gesù, le quali tengono in educazione molte giovanette, special-

mente per fare la prima comunione .

Ritornando alla piazza della Suburra, lasciando a destra la via Leonina che conduce alla chiesa della Madonna de'Monti, e che trovasi nell'andamento dell' antico Vicus Ciprius, si sale per la via di San Francesco di Paola per giungere alla chiesa di S. Pietro in Vincoli. Questa salita ricorda uno de' fatti storici più atroci di Roma. Imperciocchè nella svolta dalla via Leonina, o Vico Ciprio ad essa avvenne secondo Livio l'esecrabile misfatto di Tullia, che fece passare il suo carro sul cadavere del suo padre Servio Tullio, sesto re di Roma, onde a perpetua rimembranza fu questo luogo denominato Vico Scellerato. Salendo per questa via, si giunge all'antica

### CHIESA DI S. PIETRO IN VINCOLI.

Essa fu eretta circa l'anno 442, sotto il pontificato di S. Leone Magno, da Eudossia moglie di Valentiniano III, imperator d'occidente, per conservarvi la catena con cui fu incatenato l'apostolo San Pietro nella prigione di Gerusalemme. Indi fu rifabbricata da Adriano I; e poi ristaurata con

architettura di Baccio Pintelli, per ordine di Giulio II, il quale la concesse ai canonici del Ssmo Salvatore, che la ritengono. Finalmente nel 1705 fu ridotta nello stato presente, colla direzione di Francesco Fontana.

Questa bella chiesa è a tre navate, sostenute da 20 colonne antiche, scanalate, di marmo, d' ordine dorico della circonferenza di palmi 10: due colonne più grandi di granito sostengono la grande arcata di mezzo. Sopra il primo altare a destra evvi un quadro di S. Agostino, dipinto dal Guercino . Il seguente deposito del cardinal Margotti, e quello appresso, del cardinal Agucchi, furono fatti coi disegni del Domenichino, il quale vi dipinse i ritratti. Il S. Pietro in carcere sull'altro altare, è una copia del quadro del suddetto Domenichino, che si conserva nella sagrestia.

Nella crociata si ammira il famoso deposito di Giulio II, eretto con disegno di Michalangelo Buonarroti, il quale vi scolpi la statua di Mosè, che viene considerata il capo d'opera di questo celebre macstro, tanto per la naturale espressione, quanto per la verità delle sue parti. Il profeta di forme colossali stà assiso colle tavole della legge sotto il braccio destro, in atto di guardare sieramente il popolo, come non ben sicuro della sua apparente, e nuova rassegnazione. Le altre quattro

statue collocate nelle nicchie di questo medesimo deposito, sono del suo scolaro Raffacle da Montelupo, non avendolo egli potuto terminare, a cagion della morte.

La S. Margherita, sull'altare della seguente cappella, è una bella opera del Guercino. Nel fondo della tribuna, che è tutta ornata di pitture di Giacomo Coppi, siorentino, evvi un'antica sedia pontificale di marmo bianco. Nell'altra piccola navata si vede un s. Sebastiano in musaico del VII secolo, barbato, come la sua età, ed il costume del secolo di Diocleziano portava; e nell' ultimo altare, una Pictà colle tre Marie, creduta del Pomarancio. Il gran quadro nel sossitto della chiesa è di Gio: Battista Perodi, genovese: a sinistra della porta principale per chi entra è il sepolcro dei fratelli Pollajolo, famosi artefici in bronzo del secolo XV. Presso l'altar maggiore è quello del Clovio celeberrimo miniatore del secolo XVI, di cui esistono bellissime opere nella biblioteca Vaticana fatte già pe' duchi di Urbino.

Nella sagrestia si vede il bel quadro della liberazione di S. Pietro, opera del Domenichino, citata di sopra, nella quale l'effetto del lume è sorprendente. Ivi pure sono stati collocati parrechi pavimenti an-

tichi tolti dalle vicine

#### TERME DI TITO.

Siccome sono queste le prime rovine di terme, che abbiamo incontrato in questo itinerario, e le terme costituiscono una parte interessante delle rovine di Roma, non sarà perciò discaro prima di discendere a trattare particolarmente di quelle di Tito, premettere alcune generali nozioni sopra questi sontuosi edificii dell'anticaRoma Ne' tempi primitivi della romana repubblica sembra che altro bagno non avessero i Romani che le acque del Tevere: quindi a poco a poco i bagni s'introdussero nelle case, e nelle ville de' grandi, ma semplicissimi furono que' primi, ed ordinariamente ad una sola camera o cella si riducevano, come può trarsi da Seneca, il quale descrive quello di Scipione nella villa di Literno. Il lusso de' bagni cominciò sul finire della repubblica, e andò sempre crescendo sotto gl'imperadori, onde fin da' tempi di Nerone possono considerarsi come palazzi immensi ne' quali tutto si era riunito che potesse fornire esercizio al corpo, diletto allo spirito, ed è ciò che va inteso sotto la denominazione di Terme, la quale presa in stretto significato della parola derivando dal greco thermos (caldo) null'altro dir vorrebbe che bagni caldi.Possono pertanto dividersi in due le parti componenti questi grandi edifici, in quella de' bagni ed in quella degli escreizj.

Alla prima appartengono il così detto ca-lidario, tepidario, e frigidario che non vanno confusi co'bagni caldi, tepidi, e freddi, i quali dicevansi calida, tiepida, frigida lavazione ( lavatio): ma la sala per calidario intendevano un luogo per suda-re, detto pure sudatio e laconicum: per tepidario una camera di tiepida temperatura, e per frigidario un luogo esposto all' aria aperta entro il recinto de' bagni : che conterrà questi bagni medesimi: quindi all'opposto delle lavazioni di già nominate che pure si contenevano in questa parte delle terme. Erano aderenti a queste parti la camera per spogliarsi, e vestirsi detta Apodyterium, quella per ungersi detta Elaothesium , o cella unguentaria, e tutto ciò che al servizio de' bagni si riferiva. Alla seconda parte poi o degli esercizi appartenevano il xisto, o area piantata di alberi e fiori per passeggiare: lo stadio, area scoperta e piana con gradini in un lato per spettatori, dove il popolo esercitavasi ai ginochi ginnastici, come il corso, la lotta, il pancrazio, il disco. il salto, il pugillato ec. ; v' erano le biblioteteche, le essedre, dove i filosofi, gli oratori, i poeti declamavano, e leggevano le loro opere : le pinacoteche, sale più delle altre decorate di oggetti d'arte, e dove pur si esponevano dagli artefici i loro lavori. Questo cenno basti a dare una idea di ciò che nelle terme facevasi, e qual sorta di fabbrica erano esse: per la decorazione nulla v'era di più ragguardevole, statue, quadri, colonne e incrostature di marmi pellegrini e preziosi, pitture, stucchi, mosaici ec. come si rileva dalle rovine esistenti, e dalle scoperte fatte nei secoli scorsi.

Benchè bagni privati e pubblici anche prima esistessero, Terme però non si videro in Roma avanti Marco Agrippa, il quale l'edificò presso il Panteon dove ancora se ne veggono avanzi, e alla sua morte, secondo che riferisce Dione, le lasciò per testamento insieme co'suoi giardini al popolo. In esse, secondo lo stesso Dione, fu per la prima volta veduto il laconicum menzionato di sopra, introdotto da Agrippa in Roma. Nerone, seguendo l'esempio d'Agrippa, nuove terme costrusse più ampie e magnifiche nelle vicinanze di quelle, come a suo luogo osserveremo.

Tito profittando di quella parte della casa neroniana che era presso l'anfiteatro e che secondo Marziale conteneva i giardini, costrusse sull'Esquilino le sue, servendosi delle fabbriche neroniane per sostruzione e fondamenti, onde avere un livello piano, ed eguale nella parte superiore del monte, dove volle costruirle. E benche Trajano poi edificasse le sue vicinissime a quelle di Tito, pure non si confusero mai fra loro dagli antichi, come un testimonio certo ne abbiamo nella famosa iscri-

zione di Orso Togato esistente nella sagrestia Vaticana, e ne' Regionarj: tuttavia si potevano considerare come parti separate di medesime terme attesa la loro prossimità, e probabilmente saranno state fornite dallo stesso acquedotto: da iscrizioni scoperte pare che le Terme di Trajano si trovassero fra la chiesa di S. Martino, quella di S. Pietro in Vincoli e le Sette Sale. Le terme di Tito, secondo Svetonia e Marziale furono edificate in pochissimo tempo: esse trovavansi aderenti alla casa di Tito, dove secondo Plinio era la famosa statua di Laocoonte, la quale appunto venne scoperta ai tempi di Giulio II. fra le sette Sale e S. Maria Meggiore, secondo quello che si ricava da scrittori contemporanci, nella vigna di Felice de Fredis. La loro sorte ne' tempi bassi ci è incerta : e però molto probabile, che servissero di luogo di difesa ad alcune delle famiglie nobili di Roma, e forse ai Conti. Risorte le lettere e le arti, penetrossi dagli artefici fin dal finire del secolo XV ne' sotterranei di queste terme, cioè in quelle camere che crano parte della casa neroniana, e vuolsi che fra questi vi fosse il gran Raffaelle, e che di là traesse il bello stile di ornare che ammiriamo nelle Loggie Vaticane, tradizione che mentre è assai verosimile, è appoggiata ancora a relazioni di contemporanei. E però una calunnia messa fuori da chi amaya deni-

grare la fama di quell'artefice immortale ciò che si soggiunge, che egli cioè dopo averne tolto lo stile di ornare, per non far conoscere onde lo avea preso, facesse a bella posta riempire e chiudere que' sotterranei, imperciocchè un tal fatto si oppone al suo carattere, e al suo amore per le arti e le antichità, ed è d'altronde certo che queste camere sotterranee rimasero sempre accessibili, e dopo la sua morte, e ai tempi di Paolo III, e ai tempi de' Caracci, e posteriormente, come può ricavarsi dalle informi iscrizioni accompagnate dalla data di quelli che sono stati a visitarle. Ma posteriormente caddero quasi in oblio, e vi rimasero, finchè nel 1776 furono aperte di nuovo per opera di Mirri, e in qualche parte scavate, onde poter pubblicarne la pianta e soprattutto gli ornati. Tali sotterranci malgrado ciò, erano d'incommodo accesso, e vi si penetrava a stento per qualche foro al chiarore di lumi; e siccome le pitture vedevansi troppo dappresso, se ne perdeva in gran parte l'effetto, ed andavano soggette ad un continuo deperimento per la indiscretezza di quei che le visitava-no, i quali ne esportavano i pezzi più conservati, e più vivi. A tali inconvenienti però si pose fine negli anni 1812 e 1813, quando molte camere furono inticramente sterrate, in modo che il colto viaggiatore, e gli amatori delle Arti e dell'Antichità possono percorrerle ora senza incommodo, e godere dell'effetto originale di queste pitture, che hanno più a lagnarsi della mano degli uomini, che delle ingiu-

rie del tempo.

Di questo edifizio la parte costrutta da Tito, o le Terme propriamente dette è qua-si inticramente perita: pochi muri ne rimangono nella vigna annessa alla fabbrica de'salnitri, e nelle adjacenti: Palladio ne pubblicò la pianta quando erano meno distrutte: questa è stata recentemente rettificata dall'architetto Canina, il quale ha fortunatamente scoperto fra i frammenti incogniti della Icnografia di Roma conservati nel Museo Capitolino, quello appartenente a queste terme, che si riconoscono analoghe per la forma alle altre, cioè divise in corpo interno ed in recinto esterno di forma quadrata con un'area scoperta fra le due parti, area che bene si riconosce ancora in quelle di Caracalla e di Diocleziano, che superano queste di molto in estensione ed in conservazione, ma non in gusto. Del recinto esteriore si può tracciare in gran parte la direzione, e vi si riconoscono ancora lo stadio, tre grandi essedre ed altre piccole parti: del corpo interno resta un pilone della sala centrale, una parte del cortile meridionale, ed una parte di una delle sale rivolte allo stadio. La loro costruzione laterizia non può essere più bella e

più regolare, quantunque generalmente i muri delle pareti siano stati scorticati.

Molto più interessanti sono le sostruzioni di queste terme, dove esistono le pitture. Queste sostruzioni, come si disse, furono originalmente parte delle fabbriche spettanti ai giardini neroniani, e perciò erano nobilmente decorate; ma le sale non essendo ancora intieramente compiute, nè potendo essere ridotte all'uso di terme, Tito le spogliò de'marmi ed altri ornati nobili, riempi con muri i vuoti, che vi esistevano, rialzò ancora in parte il suolo antico, e forse perchè fossero più solide le empiè di quei calcinacci che ne ingombrano tuttora una parte. Così può spiegarsi la oscurità in cui ora si trovano: l'essere così riempite, mentre le volte ancora rimangono intatte: il non trovarsi la parte decorata di pitture mai ad angolo retto, o nella direzione dell'asse delle terme superiori : e finalmente l'aver rinvenute negli ultimi scavi le camere stesse intieramente spogliate de'marmi, mentre fralle macerie non si è scoperto un oggetto degno di qualche considerazione, non solo nelle camere disegnate da Mirri, nelle quali poteva cadere sospetto che egli toglicsse nello scavo ciò che avca potuto incontrare; ma neppure in quel lungo cripteportico che è rimasto sempre ignoto ne'tempi moderni. A queste camere si può discendere per una scaletta recentemente costrutta, la quale si

trova nell'area dello stadio, e vi si può pervenire dalla strada a sinistra dell'anfiteatro oggi detta erroneamente via Labicana. Ivi primieramente si veggono le costruzioni da Tito addossate alla fabbrica neroniana per dare all'area superiore la forma di un semi-circolo: in uno di quegli anditi in cui sono queste sostruzioni divise, furono raccolti tutti i frammenti scoperti negli ultimi scavi, meno una mediocrissima statuetta di Plutone troyata nell'area ayanti queste sostruzioni stesse, ora nel museo Capitolino: queste sostruzioni del semi-circolo non vanno ad incontrare la fabbrica primitiva ad angolo retto, non legano con quella, sono di una costruzione affatto diversa, e non furono mai non solo decorate, ma neppure coperte di stucco, prova evidente per crederle posteriori alla fabbrica neroniana, e fatte in uso delle terme superiori, colle quali sono d'accordo, e che non abbiano mai servito per alcun uso decente.

A sinistra di queste, fuori di esse, è una rozza cappella dedicata a S. Felicita e formata nel sesto secolo entro un'antica camera. Presso questa è l'ingresso originale alla fabbrica neroniana dove si ammirano le pitture ed altri oggetti degni dell'osservazione degli amatori dell'antichità. È da notarsi che questa parte disotterrata della casa neroniana è per la sua conservazione il solo monumento che possa offrirci una idea

della disposizione e della decorazione degli appartamenti nobili dell'antica Roma in epoca anteriore alla decadenza. Una esatta pianta e ragionata descrizione di questi sotterranei con tavole in rame negli anni scorsi fu data in luce dell'architetto Antonio De Romanis, opera che può riguardarsi come una delle più interessanti e meglio eseguite, che siano uscite nel nostro secolo sulle antichità di Roma.

Alle stesse Terme appartenne la gran

conserva detta le

### SETTE SALE.

Quest'edificio che entra nella categoria di quelli detti dagli antichi piscine, sembra anteriore alle terme di Tito, presso cui si trovava, poichè non ne segue l'asse, ma è molto probabile, che dopo servisse all' uso di quelle. Esso era a due piani, il primo de'quali rimane ora interrato; l'altro superiore è diviso da muri, che formano nove stanze. Il trovarsi nella contrada detta dagli antichi Septisolium diè più probabilmente origine al nome che porta di Sette Sale: v'è chi lo deriva da una tradizione che in origine sette e non nove fossero le aule scoperte. La costruzione è solidissima: le pareti sono rivestite di bella opera laterizia, e intonacate di astraco, come pure il pavimento. Sopra quest'intonaco che gli antichi chiamarono opus signinum e che è proprio delle parti esposte al coutatto dell'acqua, si vede un deposito più o meno grosso lasciato dall'acqua
medesima, che ha in molte parti la durezza della pietra. Le communicazioni fra un
andito e l'altro sono fatte in linea diagonale onde non isminuissero co'loro vacui, e
sopravacui la robustezza de'muri. Ciascun
andito è largo palmi 17 ½ alto 12; in lunghezza non sono eguali; quello di mezzo
che è il più lungo ha 54 palmi, gli altri di-

minuiscono progressivamente.

Uscendo dalle Terme di Tito, e prendendo la via del Colosseo si giunge ad una chiesuola di S. Andrea detta in Portogallo, cognome che vuol derivarsi dall'antica contrada denominata ad busta gallica per i roghi co'quali furono bruciati i corpi de' Galli dopo la vittoria di Camillo. Certo è che qui furono le Carine una delle contrade più celebri di Roma antica così appellata dalla sua configurazione, simile ad una carena: di questa rimane ancora una rimembranza nella piccola chiesa di S. Maria in Carinis. Dopo questa chiesa, e la piazza delle Carrette è la torre de'Conti edificata sotto Innocenzo III nel 1207 sulle rovine del tempio della Terra, presso cui fu la casa di Pompeo. Quindi sulla piazza delle Colonnacce sono gli avanzi del





Fora Pailadio Forum Palladium

## FORO PALLADIO, DI NERVA, E TRANSITORIO.

Domiziano, secondo Svetonio, incominciò ad edificare un Foro presso quello di Cesare, che dall'essere dedicato a Pallade, sua divinità tutelare, di cui conteneva un tempio, ebbe nome di Palladio. Questo Foro però fu finito da Nerva, e prese il nome di Foro di Nerva, come accenna Svetonio. Esso su pure chiamato Transitorio secondo Lampridio, e Pervio secondo Aurelio Vittore, dal servir di passaggio agli altri Fori, cioè a quelli di Augusto, di Cesare, e di Trajano, nel mezzo de'quali era esso collocato; o piuttosto dal trovarsi fra la parte bassa della città e i monti Quirinale, Viminale, e Esquilino. Alessandro Severo vi fece morire affogato dal fumo di paglia, e di legna umide, un suo favorito cortigiano, chiamato Vetronio Turino, come pessimo adulatore, che per guadagnar de' regali, prometteva falsamente le grazie del suo principe; gridava nel medesimo tempo un banditore: Fumo punitur qui vendidit fumum.

Le due colonne ancora esistenti che vi si veggono, e che per equivoco diconsi avanzi del tempio di Pallade, sono avanzi della interna decorazione del recinto del Foro. La figura di Minerva, ed i bassirilievi relativi a quella Dea, che si vedono nel fregio, alludono alla Dea a cui tutto il Foro cra dedicato. Questi avanzi sono della più bella esecuzione, benchè il gusto non sia il più puro. Essi rimangono sepolti più della metà; le due colonne, che vi restano, sono scanalate, d'ordine corintio, della circonferenza di 14 palmi, e dell'altezza di palmi 42. Il cornicione, che sostengono è molto ricco d'ornati di una bellissima esecuzione, come ancora le figure scolpite a bassorilievo sopra il fregio, che rappresentano le arti di Pallade, sono di di ottima composizione, e d'un eccellente scarpello. Sopra il cornicione vi è un attico, nel mezzo di cui è la figura di Pallade in piedi, scolpita in semirilievo.

Il tempio di Pallade menzionato di sopra sorgeva in mezzo a questo Foro, addossato al recinto, e rivolto verso occidente, presso la chiesa di S. Agata de Tessitori. Di esso fino ai tempi di Paolo V. restarono sette gran colonne scanalate, che sostenevano un magnifico frontone, col nome di Nerva che l'avea dedicato, come osservasi in varie stampe incise quando ancora esisteva; ma quel pontefice lo fece demolire, per servirsi de marmi nella fabbrica della fontana di S. Pietro in Montorio.

Il muro esteriore di questo Foro è maraviglioso per la sua altezza, e per essere composto, come altre antiche fabbriche di questo genere, di macigni di sasso albano, detto peperino, uniti senza ajuto di calcina, e con perni di legno; l'essere questo muro di costruzione così soda, la sua direzione che fa varj angoli e mai non lega colle fabbriche interne, sono argomenti sufficienti per credere il muro di molti secoli anteriore a Domiziano e a'suoi successori, e che soltanto ne profittarono per appoggiarvi le fabbriche.

Camminando per la strada a destra di detto tempio si trova poco dopo l' Arco detto de' Pantani, dove sono gli ayanzi

del

## TEMPIO DI NERVA.

Questo tempio, che da Trajano fu eretto in onore di Nerva, siccome si ricava da Plinio il giovane , era uno de'più eleganti , e maravigliosi edifici dell'antica Roma, tanto per la sua impareggiabile magnificenza, che per l'eccellente sua architettura, e per i ricchi ornamenti. Esso sorgeva con otto colonne di fronte ed undici di fianco in mezzo ad un'area fiancheggiata da due semicircoli ornati di un doppio ordine di nicchie, de' quali si veggono ancora gli avanzi. Del tempio propriamente detto, altro non resta che una parte del lato meridionale del portico, consistente in tre superbe colonne, e in un pilastro, che sostengono l'architrave, ed in una parte della cella costrutta di grosse pietre quadrate : queste colonne sono di marmo bianco, scanalate, d'ordine corintio, della circonferenza di palmi 24, e di 74 d'altezza. L'architrave, ed il sossitto del portico sono ricchi di bellissimi ornamenti. Il prospetto di questo magnisico tempio guardava il Foro Romano, e la parte opposta rimaneva addossata al muro di recinto: esso veniva circondato di colonne da tutte le parti, meno che di dietro: la facciata era formata da otto colonne, e 10 ne avea ne'lati, ed in ultimo per angustia di sito eravi

un pilastro.

Dal Foro di Nerva si passa alla chiesa di s. Maria in Campo Carleo, presso la quale, sotto il Quirinale si vedono gli avanzi di un antico edificio di figura semicircolare, di opera laterizia, che dicesi avere appartenuto ai bagni di Paolo Emilio, e da ciò si crede, che la parte adiacente del monte Quirinale venga corrottamente detta Monte Magnanapoli, invece di Balnea Pauli, come anticamente chiamavasi; esso però è piuttosto una sostruzione fatta ai tempi di Trajano per sostenere il monte e coprire le fabbriche da lui distrutte allorchè edificò il suo Foro.

A' piedi del monte fra il Quirinale ed il

Campidoglio è il

### FORO TRAJANO.

Questo Foro architettato da Apollodoro di Damasco sorpassava tutti gli altri in gusto, regolarità, e magnificenza: per ingrandirlo verso settentrione Trajano tagliò il monte Quirinale che vi si opponeva, ed era alto quanto la gran colonna coclide che an-cora si ammira: ciò serve a mostrare quanto costasse quest'opera giustamente enco-miata da Pausania, Dione, ed Ammiano Marcellino: e tanto oltre andò l'idea che si ebbe di questo Foro che fu inventato il racconto essersi S. Gregorio Magno pontefice lasciato vincere dall'ammirazione di questo Foro, ed aver questo motivo unito ad altri, portato quel santo papa ad implorare la liberazione dell'anima di Trajano dalle pene infernali. Le recenti scoperte, che ci hanno dato una idea più giusta di questo Foro, i frammenti ivi ritrovati, hanno mostrato non doversi tacciare di esagerazione l'idea alta che gli antichi ne aveano formata. Può con sicurezza asserirsi che l'arca scelta da Trajano pel Foro fosse quadrilunga nella proporzione di sopra uno a tre, e la lunghezza che estendevasi da mezzodì a settentrione era di 2000 piedi antichi, la larghezza di 600. Precedeva verso mezzogiorno una piazza quadrilatera circondata da tre lati da portici arcuati con un arco trionfale in mezzo al lato meridionale, siccome ricavasi dalle medaglie. Questo arco fu scoperto nel secolo XVI ne'dintorni della chiesa di S. Urbano. Succedeva la magnifica Basilica Ulpia, edificio quadrilungo che avea la direzione della lunghezza da oriente ad occidente, e che come le altre basilicheserviva per l'amministrazione della giustizia; per le riunioni de'letterati, e par-

ticolarmente de'poeti, i quali vi leggevano le loro opere. La località avea forzato l'architetto a dare ingresso a questa verso mezzo-giorno con tre diverse porte che ancora si possono rintracciare: l'interno era diviso da quattro ordini di colonne in cinque navi: vi si saliva per cinque gradini massicci di giallo antico : il pavimento era a compartimenti di diversa forma, rivestito di giallo, pavonazzetto e affricano: le colonne erano di granito bigio : i muri erano rivestiti di marmo bianco, e nell'interno decorati di pilastri corrispondenti alle colonne. Di tutto ciò rimangono ancora indizj e testimonj al loro posto, e i rocchi delle colonne sono stati cretti, dove originalmente le colonne esistevano. Il soffitto di questa basilica era di bronzo secondo che narra Pausania, e nell'intercolunnio de' pilastri addossati ai muri che cingevano l'edifizio crano piedestalli che sostenevano statue di nomini illustri, dei quali tutti quelli che si sono trovati appartengono ai secoli della decadenza quarto, e quinto, ed uno n'è stato rinvenuto negli ultimi scavi eretto a Merobaude, che ivi ancora conservasi, insieme a quello di Flavio Eugenio trovato nel secolo XVI. Verso la colonna coclide ancora esistente, la basilica era cinta da un muro rivestito di marmo all'esterno come all'interno. La colonna, come risulta dalla iscrizione, è posteriore di un anno della parte meridiona-

11

le del Foro: essa venne eretta nel centro di un cortile quadrilungo, che ha 76 piedi di lunghezza, e 56 di larghezza: è lastricato di tavole di marmo, e cinto verso mezzogiorno dalla parete della basilica, e ne' tre altri lati da un portichetto sostenuto da una doppia linea di colonne, di cui alcune basi restano ancora al loro posto verso la salita del Quirinale. Lateralmente alla colonna verso oriente e occidente si sono trovati avanzi della biblioteca Ulpia, divisa in greca e latina, dietro il suddetto portico. Essa fu poi trasportata alle termedi Diocleziano. Verso settentrione nell'ingrandimento del Foro, quando come si disse, fu d'uopo tagliare il monte, si tagliò ancora il portichetto che originalmente cingeva da quella parte l'arca in cui fu eretta la colonna: di questo ancora si veggono gli avanzi a livello del suolo scalpellati, come furono trovati. Distrutto il portico ed abbattuto il monte da questo lato settentrionale si cresse a qualche distanza della colonna un tempio ottastilo a Trajano, del quale sono stati trovati avanzi sotto il palazzo Imperiali sulla piazza de' Ss. Apostoli. Nello spazio fra la colonna ed il tempio fu probabilmente la statua equestre di Trajano, menzionata da Ammiano Marcellino, e che fu ammirata da Costanzo imperatore. È molto probabile che il tempio fosse ansiprostilo, perittero e che dietro di esso verso settentrione esi-

Tom. I.

stesse un'area o piazza circondata da portici arcuati, alla quale desse ingresso un arco trionfale, come nel lato opposto del Foro. In tale suppesizione può calcolarsi ad un terzo circa dello spazio del Foro ciò che vediamo scoperto per ogni verso.

La colonna coclide ancora esistente può senza tema di esaggerazione considerarsi ceme uno de'monumenti più insigni della romana grandezza che ci sono rimasti. E sebbene fino dal secolo XVI ne fosse stato dissotterrato il bellissimo piedestallo da Sisto V, verso l'anno 1590, pure nel rimanente veniva stretta da moderne fabbriche, che ne diminuivano l'effetto. Esse furono demolite nel 1812, e 1813, e nell' anno seguente per ordine del pontesice Pio VII con disegno dell'architetto Camporesi fn costrutto il muro di recinto che eggi si vede. Secondo ciò che si è nella descrizione del Foro indicato, questa colonna occupa il centro del Foro stesso, e delle fabbriche che lo adoruavano. Essa fu cretta all'ottimo imperadore Trajano dal senato e popolo romano per le sue vittorie germaniche e daciche; e per mostrare l'altezza del monte che si era dovuto tagliare, secondo leggesi nella seguente iscrizione posta sul piedestallo.

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS IMP . CAESARI . DIVI . NERVAE . F. NERVAE TRAIANO . AVG. GERM. DACICO . PONTIF. MAXIMO. TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. P. P. AD. DECLARANDYM. QVANTAE. ALTITYDINIS mons . ET . Locys . TANtis . openibvs SIT . EGESTVS

Servì poi di sepolcro alle ceneri di Trajano, secondo che leggesi in Eutropio e in Cassiodoro; è tutta di marmo bianco e non solamente è ammirabile per la sua enorme grandezza, ma molto più per l'eccellenza de'bassirilievi, de'quali è tutta adornata, che rappresentano la prima, e seconda spedizione, e le vittorie riportale da Trajano contro Decebalo, re de Daci. Tra le figure intere, e le mezze figure sono circa due mila, e cinquecento, senza contare i cavalli, le armi, le macchine di guerra, le insegne militari, i trosei, e un'infinità di altre cose, che formano una varietà di oggetti, che non si possono vedere senza restarne sorpresi. L'invenzione, e il disegno di questi bassirilievi viene da un solo; e le figure per essere moltissime sono opere di vari artefici, ma tutte eccellentemente eseguite, e sono circa tre palmi alte. Tali bassirilievi sono stati sempre considerati come capi d'opera di scultura, ed hanno servito di modello a tutti i professori delle belle arti; Raffaelle, Ginlio Romano, Polidoro da Caravaggio, ne hanno tirato

molto profitto. Le istorie, ed i piani delle figure vengono distinti da un cordone, che circonda spiralmente tutta la colonna, formando dalla cima fino al basso, 23 giri. Il suo ordine è dorico, ed è composto di 34 pezzi di marmo bianco. Il piedestallo, ch'è tutto ornato di bellissimi trofei, è d'otto pezzi; il toro d'uno; il fusto di 23: il capitello d'uno, come d'uno è parimente il piedestallo della statua. La sua totale altezza, compresa anche la statua, e di palmi 193 ½; e dividendola nelle sue parti: il gran piedestallo è alto palmi 22, il zoccolo della colonna 4: la colonna con hase, e capitello 131; il piedestallo, e la base della statua 20, e la statua finalmente 1. Il diametro inferiore della colonna è di palmi 16 ½, ed il superiore di palmi 15. Facendo la comparazione dell'altezza di questo monumento con la colonna di Marco Aurelio, si trova che quella di cui trattiamo, compresa la base, e il capitello, è maggiore di due palmi in altezza. Si ascende alla cima di essa per una scala interna, intagliata nell'istesso marmo, la quale essendo fatta a chiocciola, ha dato alla colonna il nome di coclide. La medesima scala è di 185 gradini, della lunghezza di palmi 3, e oncie 2, e resta illuminata da 43 spiragli, che corrispondono al di fuori fra i bassirilievi a guisa di piccole finestre. Si trova in fine della scala una ringhiera di ferro, di dove si gode la veduta

di tutta Roma. Nella sommità della colonna era anticamente situata la statua di Trajano di bronzo dorato, in luogo della quale Sisto V. vi fece collocare quella dell' apostolo san Pietro, parimente di bronzo dorato, fatta secondo il modello di Tommaso della Porta. L'altezza di questa colonna è eguale a quella del monte Quirinale, che da questa parte venne spianato per farvi il Foro, come indica la surriferita iscrizione incisa sul piedestallo della medesima colonna. Il suddetto piedestallo è ornato di trofei, di aquile, e di ghirlande fatte di foglie di quercia; ed è si mirabilmente scolpito, ed architettato, che viene considerato per il più bel piedestallo, che si possa immaginare.

Sulle rovine di questo Foro sono state edificate due chiese, una al nome di Maria, in occasione della liberazione di Vienna, che seguì nel 1683; l'altra è la

## CHIESA DI S. MARIA DI LORETO.

Essa è di figura ottagona, decorata di pilastri corinti, e d'una doppia cupola, come è a quella della Basilica Vaticana, il tutto fatto con bell'architettura di Antonio da Sangallo, a riserva della lanterna della cupola, che fu inventata da Giacomo del Duca, siciliano. Altro non vi è di rimarchevole in questa chiesa, che il quadro dell'altar maggiore che è una delle migliori opere di Pietro Perugino, ed una

statua sopra l'altare della seconda cappel-la, rappresentante S. Susanna, bell'opera di Francesco Quesnoy, detto il Fiammingo.

Camminando per la strada, che rimane a destra della porta laterale di detta chie-sa, si giunge alla piazza de'Ss. Apostoli, in cui fra gli edifici, evvi a sinistra il palazzo Torlonia, già Bolognetti del quale è stata fatta menzione a suo luogo; più in là, è il palazzo Odescalchi; e dall'altra parte il

## PALAZZO COLONNA.

Questo magnifico palazzo, che è situato alle-radici del monte Quirinale, fu principiato da Martino V. della nobilissima casa Colonna, e dipoi terminato, e adornato in varj tempi da cardinali, e da principi di questa famiglia. Benchè questo grande edificio nel suo esterno non abbia una decorazione d'architettura, contuttociò è uno de principali palazzi di Roma, per la vasta estensione della fabbrica,

L'appartamento a pianterreno è stato dipinto da Gaspare Pussino, Pietro Molyn detto il Tempesta, il Pomarancio, l'Alle-

grini, il cav. d'Arpino, ed altri.

Salendo per la scala principale si vede la statua colossale di un re prigioniero, ed il bassorilievo di porfido che rappresenta una testa di Medusa. Nella sala de'servitori sono un busto colossale e due angeli dipinti dal cav. d'Aprino. I soprapporti della prima anticamera sono della scuola di Andrea Sacchi.

Nella sala contigua alla galleria ammiransi due belli ritratti del Tiziano, rappresentanti Lutero e Calvino: una Europa dell'Albano: una caricatura di Annibale Caracci: un ritratto di Tintoretto: due altri ritratti di Tiziano: l'angelo Custode del Guercino: Gesù Cristo con due angeli del Bassano: S. Carlo di Daniele Crespi: il ritratto di Francesco Colonna di Francesco Stall: un bel ritratto di Paolo Veronese: una santa Famiglia di Bonifacio Veneziano: due altri ritratti del Tintoretto: la Madonna del Guercino: un ritratto del Fabro di Anversa: una santa Familia del Bronzino: la musica di Paolo Veronese: un S. Girolamo di Giovanni Spagna: un gran quadro della maniera di Tiziano: una santa Famiglia di Domenico Pulego, e la risurrezione di Lazzaro del Parmigianino.

Nel vestibolo della galleria si veggono parecchi paesaggi di Pussino e di Orizzonte: due battaglie della scuola fiamminga: dei paesaggi di Bergem, di Svanevelt, di Breugel, e di Paolo Bril: la morte di s. Stefano di Franc Flore: la fuga in Egitto di Van Everdingen, e lo spoglio di una bat-

taglia di Giovanni Le Duc.

Entrando nella galleria che è la più magnifica e meglio ornata di Roma, lunga piedi 209, larga 35, si vede l'Assunta di Rubens: parcechi ritratti insieme uniti in

un quadro, di Giorgione: un S. Francesco. di Guido: un altro di Muziano: un quadro con due ritratti del Tintoretto: i due s.Giovanni di Salvator Rosa: l'Ecce Homo dell' Albano: il martirio di s. Agnese del Guereino: la Maddalena di Annibale Caracci: un quadro con ritratti dipinti dal Pordenone: una Cena: s. Pietro in Carcere del Lanfranco: un s. Girolamo dello Spagnoletto : il ritratto di Federico Colonna di Giusto Suttermans: la Carità Romana di Jordaens. Cristo al limbo di Bronzino: Adamo, ed Eva di Salviati: Agar, e Rebecca del Mola: una Famiglia di Scipion Gaetano: una sacra Famiglia con s. Pictro di Giovanni Bellini: s. Giovanni Battista di Guido Cagnacci: una Venere con Satiro, e Putto di Bronzino: un ritratto fiammingo di Lucrezia Tomacelli Colonna: una santa Famiglia con s. Lucia di Tiziano: il ritratto di Giacomo Sciarra Colonna di Giorgione: la Caricatura ridente di Michelangelo da Caravaggio: il s. Francesco di Muziano: il sonno de' Pastori di Niccolò Pussino: s. Sebastiano di Guido Reni: la Maddalena, in gloria d'Annibale Caracci: il ratto delle Sabine, e la pace tra i Sabini, e i Romani di Domenico Ghirlandajo.

Salendo ad un appartamento superiorevi si trovano moltissimi quadri di Orizzonte, e Gaspare Vanvitelli. Oltre questi megitano considerazione nella prima stanza.

un Parnasso di Bernardo Castello, e le 4 stagioni di Martino De Vos descritte come l'antecedente dal Lanzi nella sua storia pittorica: un paese con animali di Vander Does: due paesi di Teniers il vecchio: un Putto del sordo d'Urbino, e quattro paesi di Gaspare Pussino; nella terza stanza a destra si osservano tre ritratti di scuola Veneziana: una sacra famiglia della scuola di Leonardo da Vinci: una Bambocciata di Brengel: s. Cristoforo, ed il Presepio di Giacomo da Ponte: una Maddalenadi Dionigi Calvart, e molti paesi fiamminghi; nella quarta a destra è un paese di Salvator Rosa: seguono due quadri d'animali di Mr. Rosa: un'Alchimista di Tommaso Wick; nella seguente sono quattro paesi di Gaspare Pussino: una battaglia, ed un assassinio di Borgognone : un paese di Salvator Rosa: il ritratto del cardinal Pompeo Colonna di Lorenzo Lotto: s. Carlo che dispensa l'elemosina d'Antonio Caracci: i ritratti del Doge Andrea Gritti, e di sua moglic di Paolo Veronese: un quadro di Giovanni Miel: una sacra Famiglia di Federico Barocci: s. Francesco sostenuto da un angelo d'Alessandro Tiarini: Adamo, ed Eva di Breughel Velour: una Gretta con cani di Pietro Laer, ed altri fiamminghi. Nella seguente sopra 20 quadri di Breughel, varj di Brill, di Guglielmo Baver, di Davidde Winckembooms: 4 marine d'Adriano Manglard: un paese di Abramo

Eltzheimer: e molti altri siamminghi; nell'altra due paesi di Francesco Grimaldi: due quadri di Cornelio Bruyn: uno di Giovanni Miel: due mercati di Teodoro Stembreker: due Battaglie del Borgognone: molte marine di Enrico Uroom: un bozzo di Rubeus: un ratto di Giovanni Rostenhamer: due paesi d'Agostino Tassi: due quadri di animali dell'Undicidita: due di Pietro Laer, ed altri siamminghi; nell'ultima una marina di Bonaventura Peters: una Madonna con Putti d'Alberto Aldograft: due Bambocciate di Carlo du Jardin; un mercato di frutti, ed altri siamminghi.

Devesi ornare di quadri l'altro appartamento, in cui ancora si vede la colonna spirale di rosso antico, e sono disposti a tal' oggetto: una Crocifissione di Scarsellino: un s. Sebastiano del 1400 : un Cristo legato alla colonna di Leonello Spada : una santa Famiglia di Giulio Romano: s. Andrea, e s. Caterina del Vasari: s Sebastiano di scuola antica bolognese, altra Marina di Peters: la Calumnia d'Apelle di Cristoforo Gherardi: il Mosè di Guercino: la morte d'Abele di Andrea Sacchi: molti ritratti di famiglia di Scipion Gactano: il card. Pompeo Colonna d'Antonio Caracci: un ritratto del Moretto di Brescia: un quadro allegorico di Luca Giordano: le tentazioni di s. Antonio di Luca Kranack : un Martino V. de' suoi tempi : un Coviello di Callotte : una Deposizione del Salviati : altra

di Bonifacio Veneziano: una Pietà del Palma il giovane: le età del mondo di scuola Veneziana: due paesi con fatti d'Erminia dell'Albano: un ritratto di Sofonisba Anguistrola di sua mano: una santa Famiglia del Procaccini: un quadro del Bagnacavallo: la Susanna del Gennari: un ritratto del Cigoli: un ritratto di Tiziano: s. Francesco di Cigoli: un ritratto d'un uomo a cavallo di Rubens: s. Giuliano del Pontormo: una santa Famiglia di Filippo Lippi: altri di suor Plautilla Nelli: la Madonna con varj santi del Tintoretto, e molti altri.

Da questa galleria si va, per mezzo di un ponte, in un delizioso giardino, in cui sono due grossissimi pezzi d'un frontespizio di marmo bianco molto ben lavorato, volgarmente, ma senza probabilità, creduto un avanzo del tempio del Sole, da altri con poco fondamento, della Salute. Sonovi ancora diverse ruine delle terme di Costantino.

Contigua a questo palazzo è la

# CHIESA DE'SANTI APOSTOLIO.

Questa è una delle molte chiese che diconsi edificate da Costantino. Fu ristaurata varie volte, e riedificata totalmente da Martino V; ma sul principio del passato secolo minacciando ruina, fu rifabbricata con maggior gusto e magnificenza col disegno del cay. Francesco Fontana, meno il portico, ch'è opera di Sisto IV. Nel portico, si vede sulle pareti a destra, un bassorilievo antico rappresentante un' aquila, che tiene fralle branche una corona di quercia, da cui è circondata. Incontro è situato il monumento sepolcrale del famoso incisore Giovanni Volpato, eretto, e scolpito dal celebre marchese Canova, suo grande amico. Esso consiste in un gran bassorilievo, in cui viene rappresentata l'Amicizia, espressa in una figura di donna piangente avanti il busto del defonto Volpato. La chiesa è a tre navate, divise da un ordine di pilastri corinti, che sostengono la gran volta, dove nel mezzo è dipinto il trionfo dell' ordine di S. Francesco, opera del Baciccio. Le cappelle sono decorate di marmi, e di buoni quadri : quello del primo altare a destra è di Niccola Lapiccola: l'altare è di Corrado Giaquinto. Siegue la cappella di S. Antonio, decorata d'otto belle colonne, e d'un buon quadro del cav. Benedetto Luti. Il quadro dell'altar maggiore, rappresentante il martirio de' Ss. apostoli Filippo, e Giacomo, è di Domenico Muratori. Sopra la porta della sagrestia è situato il deposito di Clemente XIV, opera del sullodato marchese Canova, il quale oltre la statua del pontesice, ornollo di due figure, una rapprecentante la Temperanza, e l'altra la Mansuctudine, che sono stupende. Dopo la sagrestia viene la cappella di S. Francesco dipinta da Giuseppe Chiari: quindi il deposito dell' ultimo contestabile Colonna, opera dello scultore Pozzi. La seguente cappella ha sopra l'altare un quadro, rappresentante S. Giuseppe da Copertino, opera di Giuseppe Cades. La deposizione della Croce nell' ultima cappella, è una buona pittura del cav. Francesco Manno, palermitano.

Uscendo da questa chiesa e prendendo la via a destra si giunge alla piazza della Pilotta, dove è la caserma de' Dragoni pontifici, e quindi si trova la piazza de' Lucchesi così denominata da una chiesa dedicata alla S. Croce ed appartenente ai Lucchesi. In questi dintorni fu l'antico Fo-

ro Suario ed il vico de' Cornelj.

# DI ROMA

# QUARTA GIORNATA

DAL QUIRINALE AL MAUSOLÈO.

MONTE QUIRINALE .

Il nome più antico di questa collina fu Agonale, Agone, e Egone secondo Tacito e Festo, per la moltiplicità delle eminenze che vi sorgevano, perchè nell'antica lingua sabina, Agones significava monti : per la medesima ragione in Dionisio leggesi detto Collino, ed in altri scrittori il Colle per eccellenza. Il suo nome posteriore di Quirinale derivò secondo Varrone e Festo dai Curesi che vi fissarono la sede quando vennero con Tazio, o secondo altri dal tempio di Quirino : questa denominazione si conserva ancora, benchè il volgo lo chiami pure Monte Cavallo dai colossi con cavalli che ne ornano la piazza principale. La sua forma stretta ed oblonga può assomigliarsi ad un cubito. Esso ha circa 15700 piedi antichi di perimetro, e la croce sull'orologio del palazzo pontificio che è sul punto più alto è

293 piedi parigini e 5 poll. sul livello del mare. Su questo colle la piazza principale si dice:

# PIAZZA DEL QUIRINALE.

Questa è una delle più belle, c delle più deliziose piazze di Roma, si per la sua amena situazione, come anche per i magnifici edifici, che la decorano. Il suo principale ornamento lo formano i due gran colossi, che stanno in atto di frenare i cavalli. Le sigure de' due giovani hanno 25 palmi di altezza e sono due capi d'opera di greco scalpello: se si dovesse credere alla iscrizione latina che si legge sul piedestallo, bisognerebbe convenire che uno è di Fidia, e l'altro di Prassitele. Ma benchè siano antiche queste iscrizioni, non sono anteriori a Costantino il quale ornò le sue terme di questi colossi. Quindi poco ci possiamo fidare di tali iscrizioni poste almeno sette secoli dopo che le statue erano state fatte, e in un epoca di tanta decadenza per le arti. La stessa incertezza regna sul sog-getto che rappresentano: l'opinione di coloro, che ne fanno Castore e Polluce, è la più verisimile. Qualunque siasi però il soggetto, e l'artista, è certo, che sono monumenti di gran pregio, sì per l'esattezza delle proporzioni, che per la delicatezza del lavoro, c la grandezza e sublimità dello stile. Il papa Sisto V li situò dove ora si trovano.

Il gran pontefice Pio VI volendo maggiormente decorare questa piazza, colla direzione di Giovanni Antinori, fece voltare i suddetti due gruppi, uno a destra, e l'altro a sinistra, e nel mezzo vi collocò l'obelisco egiziano, trovato accanto allo spedale di S. Rocco, vicino al Mausoleo di Augusto, ov'era stato anticamente eretto, insieme con quello, che si vode innalzato sulla piazza di S. Maria Maggiore. Esso è di granito rosso, alto palmi 66, senza il piedestallo; e fa la principal vista dalla parte della strada Pia. Finalmente il pontesice Pio VII, per compir l'opera, fecevi trasportare dal Foro Romano, la gran tazza di granito orientale, della circonferenza di 111 palmi, e formovvi la magnifica fontana, che in oggi si gode.

Dirimpetto si vede dominare il

## PALAZZO PONTIFICIO.

Da Gregorio XIII, verso l' anno 1574, fu dato principio a questo magnifico palazzo, coll'architettura di Flaminio Ponzio: esso poi venne continuato, ingrandito, ed ultimato da' suoi successori, coi disegni d'Ottavio Mascherino, di Domenico Fontana, di Carlo Maderno, e de' cavalieri Bernini, e Fuga, che architettarono quello della famiglia.

Il gran cortile del palazzo è lungo palmi 442, largo 240: esso in tre lati viene atorniato da un portico sostenuto da pil'astri. Il quarto lato, ossia il fondo del medesimo cortile, è decorato d'una facciata d'ordine jonico, terminata da un orologio, sotto di cui è un'immagine della Madonna in musaico, secondo l'origi-

nale di Carlo Maratta.

Sotto il suddetto portico evvi una doppia scala; quella a destra conduce alla magnifica sala, avanti alla cappella. Questa è vastissima, decorata d'un pavimento di varj marmi, d'un sofitto ricco d'intagli, e di dorature, e d'un fregio dipinto dal cavalier Lanfranco, e da Carlo Veneziano. Vedesi sopra la porta della cappella, in cui s'entra da questa sala, un bassorilievo in marmo, rappresentante la lavanda degli Apostoli, opera di Taddeo Landini. Questa cappella è della medesima grandezza, e forma della Sistina del Vaticano e porta il nome di cappella Paolina.

Seguono i nobili appartamenti : nella sala che precede la cappella, si veggono parecchie pitture, fra le quali meritano particolare osservazione, un S. Pietro, e S. Paolo di Fr. Bartolomeo da S. Marco: un S. Girolamo dello Spagnoletto: la Risurrezione di Gesù Cristo, di Vandyck: una Madonna, di Guido Reni: David, e Saulle, del Guercino: e la disputa di Gesù Cristo del Caravaggio. Si entra quindi in una bella cappella dipinta a fresco da Guido Reni, il quale vi ha rap-

presentato diversi fatti della vita della Madouna L'Annunziazione, che è il quadro dell'altare, è d'una bellezza straordinaria . Le sale seguenti , oltre i ricchi mobili, di cui sono adobbate, vengono decorate di eccellenti opere di artisti moderni, fralle quali meritano di essere citati i due fregi ornati di bassirilievi di stucco in uno de' quali il celebre cav. Torwaldsen ha rappresentato il trionfo di Alessandre; nell' altro lo scultore Finetti ha espresso il trionfo di Trajano, che poi è stato cangiato in quello di Costantino. Delle pitture merita particolare menzione il soffitto dipinto da Palagi, e quello di Antonio Corsi.

Il giardino del palazzo è di un miglio circa di giro. Vi si trovano statue, fontane, spaziosi viali, e ombrose passeggiate, che lo rendono estremamente delizioso. Nel mezzo di questo giardino è un' elegante casino architettato dal Fuga. Esso è adornato di pitture di Francesco Orizzonte, di Pompeo Battoni, di Giovanni Paolo Pannini, e di Agostino Massucci.

Sulla medesima piazza è il

## PALAZZO DELLA CONSULTA .

Clemente XII fece erigere questo sontuoso palazzo con architettura del cav. Fuga. In esso risiede il cardinal Segretario de' Brevi, e monsignor Segretario del-La Consulta. Ne'mezzanini sono le due segreterie, e le abitazioni di alcuni impiegati delle medesime.

Viene appresso il

### PALAZZO ROSFIGLIOSI .

Dal cardinal Scipione Borghese su cominciato questo gran palazzo, con architettura di Flaminio Ponzio, sopra le rovine delle terme di Costantino, le quali surono le ultime edificate in Roma. Indi passò in possesso del cardinal Bentivoglio; poi della casa Mazzarini, che lo terminò colla direzione di Carlo Maderno; sinalmente su acquistato dalla nobil

famiglia Rospigliosi.

Entrando nel casino del giardino, che viene a sinistra, il quale appartiene in-sieme col primo piano del palazzo, al principe Pallavicini, si ammira nella volta del suo salone, la celebre Aurora di Guido Reni, rappresentata da una figura che sparge fiori, seguita da Fosforo, che tiene in mano una face, e sinalmente dal Sole, sotto la figura di Apollo, sedente sul carro, tirato da quattro cavalli di fronte e circondato da sette leggiadre ninfe, che gli danzano intorno, le quali abbenchè non formino il completo numero, probabilmente rappresentano le Ore. È questo quadro da tutti considerato peruna delle più belle opere di Guido; e veramente si unisce in esso ad una bella composizione, un disegno grandioso, e vi si:

veggono graziose arie di teste. Il medesimo salone à adornato di un fregio, dipinto da Antonio Tempesta, il quale vi ha rap-presentato il trionfo di Amore, e quello della Virtù: vi si veggono pure paesi di Paolo Brilli, una statua antica di Diana ed un Cavallo di bronzo. In una delle due stanze contigue si vede un busto antico di Scipione Affricano e due gran quadri , uno de' quali rappresenta Adamo, ed Eva nel paradiso terrestre, opera del Domenichino, e l'altro Sansone che fa crollare il tempio, lavoro di Lodovico Caracci. Nell'altra, che è a sinistra di chi entra nel sa-Ione dell'Aurora, ammiransi i dodici apostoli in mezze figure di Rubens : Andromeda liberata da Perseo di Guido: Eva che porge il pomo ad Adamo di Giacomo Palma: Gesù Cristo che porta la croce, di Daniel da Volterra: i due amanti del Giorgione: il trionfo di Davidde sopra Golia del Domenichino: la Carità di Cignani : una Pietà di Annibale Caracci : ed un s. Girolamo di Alberto Duro.

L'appartamento del secondo piano, insieme con quello terreno, appartiene al principe Rospigliosi. Fralle molte stanze, di cui è composto, ve ne sono quattro, che contengono una raccolta di scelti quadri. Nella prima stanza i più particolari sono quattro paesi di Francesco Orizzonte: quattro battaglie, di Mr. Leandro, il padre: quattro quadri di Mr. Manglar: una

caduta di acqua, di Claudio Lorenese: e un quadro dell' Albano, che rappresenta Endimione. Nella seconda stanza sono quattro marine, quattro vedute di Mr. Manglar: due paesi d'Orizzonte, ed un piccolo quadro di Claudio Lorenese. La terza stanza contiene fra gli altri quadri, un pacse di Paolo Brilli: una Madonna, dell'Albano: un Ecce Homo, di Mr. Valentin: un bel quadro di Gherardo delle Notti: la Fruttajuola del Guercino, molto stimata: due celebri quadri del Pussino, uno rappresentante la Madonna col Bambino; l'altro, le Stagioni, o piuttosto il corso della vita umana; e una Madonna col Bambino, di Raffaelle. Nella quarta stanza si distinguono, una Maddalena, di Michelangelo da Caravaggio: il ritratto di Lutero, di Rubens: Cristo davanti a Pilato, del Calabrese : Gioconda al bagno, di Leonardo da Vinci: due ritratti, del Tiziano: S. Giovanni Evangelista, di Leonardo da Vinci: un Cristo morto di Rubens: la Fucina di Vulcano, del Bassano: un angelo, di Guido, un presepio, di Pietro Perugino: Lot colle figlie, di Annibal Caracci; S. Giovanni nel deserto, del Parmigianino: e i due Amici fedeli, del Guercino.

Scendendo nell'appartamento terreno si osserva una gran tazza di verde antico un candelabro: diverse statue, e busti antichi; e dieciotto quadri a fresco tra grandi, e piccoli, cavati dalle terme di Costantino. Le seguenti stanze sono adornate di quadri, fra' quali evvi una S. Cecilia, del Domenichino: ed i bozzetti de'quattro angoli della cupola di S. Andrea della Valle, del medesimo autore. Delle stanze, che seguono, una fu dipinta da' fratelli Brilli, e le altre da Giovanni da S. Giovanni.

Quasi dirimpetto si vede la

## 'CHIESA DI S. SILVESTRO.

Questa chiesa, che prima fu de'Domenicani, poi de' Teatini, che la rinnovarono, ora appartiene ai sacerdoti della Missione. Essa è decorata di buone pitture. Quelle della prima cappella sono di Avanzino Nucci. Il quadro della seguente cappella è opera molto stimata di Giacomo Palma, veneziano. Sull'altare della crociata a sinistra, è l'Assunzione della Madonna, dipinta sopra lavagna da Scipione Gaetano; i quattro tondi ne'peducci della cupola di questa cappella, sono opere assai belle del Domenichino; esse rappresentano Davidde danzante avanti all'arca: Giuditta che mostra la testa d'Oleferne agli abitanti di Betulia: Ester tramortita avanti Assuero: e la regina Saba assisa sul trono con Salomone. Il quadro della Madda-Lena nella penultima cappella, è di Mariotto Albertinelli: le due belle pitture laterali sono di Maturino, e di Polidoro da Caravaggio; e quelle della volta, del cavd' Arpino.

# Avanzando più oltre si trova la

CHIESA DE' SS. DOMENICO, E SISTO.

Questa chiesa insieme coll' annesso monastero fu cretta da S. Pio V. per le religiose domenicane che poi ingrandirono il monastero, e sotto Urbano VIII. rifabbricarono la chiesa con architettura di Vincenzo della Greca. La facciata è ornata di pilastri corintj e composti e di una scala, a due branche. L'interno della chiesa è ornato di marmi, e di quadri del Mola, di Luigi Gentile, del Canuti, di Francesco Allegrini, e del Romanelli, che ha rappresentato nel quadro dell'ultima cappella la Madonna che dà il Rosario ad una religiosa.

Dirimpetto a questa chiesa è quella di S. Caterina da Siena, ed il monastero di religiose domenicane, edificata verso l'anno 1563, sul disegno di Gio. Battista Soria. Essa è decorata di pilastri di marmo, d'ordine corinto, e di mediocri pitture.

Nel cortile del suddetto monastero trovasi una gran torre di mattoni, la quale viene chiamata delle Milizie, perchè si è credato essere stata cretta da Augusto, o da Trajano per le milizie, che custodivano i vicini Fori. Altri più erroneamente la dicono di Nerone; ma quella secondo Svetonio fu negli orti di Mecenate sull'Esquilino molto lungi di quà. Inoltre è certo, che questa fu edificata dai figli di un tal Pietro di Alessio, fautori di Pandolfo di Suburra, Senatore di Roma, ai tempi d'Innocenzo III. verso l'anno 1210.

Dirimpetto alla chiesa descritta de'santi Domenico e Sisto, sulla sinistra, è la villa Aldobrandini, ornata con marmi antichi e

con pitture,

Scendendo per poco il Quirinale verso oriente si passa dinanzi alla chiesa di s. Agata, soprannomata ne'tempi bassi in Suburra; e quindi a destra si lascia la chiesa di S. Bernardino da Siena, e si giunge presso la via de'Serpenti dove comincia la valle Quirinale la quale è eggi in gran parte collivata a orti, ed a vigne, e separa il Quirinale dal Viminale : ivi sul monte Quirinale rivolto alla valle fu il tempio dedicato a Romolo, sotto il nome di Quirino, da cui si crede che presero nome il monte e la valle. Esso fu edificato in questo luogo, perchè Proculo Giulio, patrizio romano, giurò di aver veduto Romolo scendere dal cielo in questa valle, il quale lo avea incaricato di annunziare al suo popolo, che Roma sarebbe divenuta la capitale del mondo. Da questa parte salivasi al tempio per mezzo d' una magnifica scala di marmo.

Trovasi in questa valle la

## CHIESA DI S. VITALE.

L'origine di questa chiesa è antichissima, essendo stata cretta fin dal tempo d'Innocenzo I., nel 416, e dedicata a S.Vitale, ed ai suoi figli Gervasio, e Protasio, martiri. Dopo d'essere stata più volte ristaurata, fu rinnovata, ed unita alla chiesa di S. Andrea a monte Cavallo.

Dirimpetto a questa Chiesa veggonsi avanzi considerabili di antiche sostruzioni,

le quali reggono la falda del

### MONTE VIMINALE:

Derivasi l'etimologia di questo colle dagli alberi di vinchi che ne coprivano le falde, secondo si dice da Giovenale. Esso non è de' più grandi di Roma antica, avendo appena 6600 piedi romani di circonferenza. La sua figura assomigliasi ad una lingua che ha le sue radici communi coll' Esquilino, e col Quirinale. La chiesa e monastero di s. Lorenzo in *Panisperna* e il palazzo Cimarra, che oggi è ridotto a caserma de' Cacciatori pontifici sono sul suo dorso.

Dove questo colle è tagliato dalla via Felice si treva la

# CHIESA DI S. PAOLO PRIMO EREMITA.

Questa chiesa, che è in forma di croce greca, retta da colonne, e da pilastri, fa fabbricata verso l'anno 1765, con architettura di Clemente Orlandi. Il quadro dell'altare a destra, rappresentante S. Stefano, re d'Ungheria, è del cav. Antonio Concioli. La statua di S. Paolo, sull'altar mag-Tom. I. giore, è d'Andrea Bergondi. Il S. Angelo Custode dell'altro altare, è del Borgognone.

Scendendo la falda del Viminale e tornando a salire il Quirinale trovasi a sinistra la

# CHIESA, E MONASTERO DI S. DIONISIO.

Questa chiesa con l'annesso monastero fu edificata nel 1619 da elcuni religiosi francesi trinitari del riscatto, e poi interamente ristaurata nel 1815. Il monastero attualmente è occupato dalle religiose francesi, dette le epostoline di S. Basilio, di cui esse seguono la regola, e danno educazione alle donzelle. La chiesa, benchè sia semplice, merita di esser considerata per la sua elegante architettura, e per le belle pitture, che la decorano. Il quadro del primo altare a destra, è opera di Mr. Dasi : quello della santissima Concezione sull' altar maggiore, ed i suoi laterali sono pitture di Carlo Cesi. Sopra l'altare a sinistra, evvi una miracolosa immagine della Madonna, venerata sotto il titolo del Buon Rimedio, la quale appartenne a S. Gregorio Maguo. Il quadro di S. Dionisio, e di S. Luigi è pittura di Mr. le Brun; e l'Ecce Homo, di Luca Giordano.

Continuando a salire il Quirinale per la medesima strada Felice, si giunge alla

# PIAZZA DELLE QUATTRO FONTANE.

Essa viene formata dall' incrociamento di due lunghe, e belle strade, una chiamaTa Felice, l'altra Pia, la prima dalla Trinità de' Monti va sino a S. Maria Maggiore e poi a S. Croce in Gerusalemme; l'altra va da Monte Cavallo a porta l'ia. I quattro angoli di questa piazza sono decorati da quattro fontane, da cui essa ha preso il nome. Di là si gode una superba vista di tre obelischi, quello cioè di S. Maria Maggiore, eretto da Sisto V., e gli altri due innalzati dal pontesice l'io VI.

In uno degli angoli di querta piazza è il palazzo Albani, dove è una raccolta di

quadri, e in un altro si trova la

# CHIESA DI S. CARLO.

Essa fu fabbricata nel 1640, con architettura del cav. Borromini, il quale ebbe l'industria di costruire una chiesa con il convento dei religiosi trinitari spagnuoli, in uno spazio eguale a quello, che comprende uno dei piloni della cupola di S.Pietro in Vaticano. La facciata è decorata di due ordini di colonne, e da 16. colonne è sostenuto l'interno delle chiesa. Il cortile dell'annesso convento è anche rimarchevole, perchè non ostante la sua picciolezza, viene decerato d'un doppio portico, uno sopra l'altro, ambedue sostenuti da 25 coslonne.

Uscendo da questa chiesa e prendendo a sinistra, dopo aver passata la chiesa e il convento delle Sagramentario si giunge alla

## CHIESA DI S. ANDREA.

Il principe D. Camillo Pamfilj, nipote d'Innocenzo X, nel 1678, con architettura del cav. Bernini, eresse questa chicsa pel noviziato de' padri gesuiti. La sua facciata è decorata d'un ordine corintio, e d'un piccolo, e grazioso portico circolare soste-nuto da due colonne joniche. L'interno è di figura ovale, tutto rivestito di buoni marmi, adornato di pilastri, di quattro colonne corintie, e di belle pitture. Nella prima cappella a destra, dedicata a S.Fran-cesco Saverio, sono tre buoni quadri del Baciccio. Il quadro dell' altar maggiore, rappresentante la crocifissione dell'apostolo S. Andrea, è del Borgegnone. La seguente cappella di S. Stanislao è tutta ornata di preziosi marmi: il quadro dell'altare è opera di Carlo Maratta: i laterali sono del cav. Mazzanti, e le pitture della volta, di Giovanni Odazzi. Sotto questo altare si conserva il corpo del medesimo santo, entro una ricca urna di lapislazzulo.

Nell'annessa casa del Noviziato dei padri gesuiti, si conserva la stanza di S. Stanislao, ridotta a cappella, dipinta dal Chiari. Vedesi in essa la figura del medesimo santo sopra il letto, in atto moribondo, scultura di Mr. le Gros. La testa, le mani, ed i piedi sono di marmo bianco, l'abito è di marmo negro, ed il materasso con i cuscini di marmo giallo: in questa sta-

tua è talmente imitata la verità, che nell'entrare produce la sensazione, che suol

cagionare la vista d'un moribondo.

Quindi ritornaudo sulla piazza delle quattro fontane, e camminando per la strada Pia, nell'ingresso della piazza di Termini, trovasi la

### CHIESA DI S. BERNARDO.

Uno degli edifizi rotondi, ch'erano situati ne' due angoli del lato occidentale del corpo esterno delle terme di Diocleziano, e che vengono creduti Tepidari, Calidari, o Sferisteri, senza poterne dar prova, nel 1598, fu convertito in chiesa dalla contessa Caterina Sforza, che fabbricò l'annessa casa per i monaci cisterciensi della Congregazione di S. Bernardo. La chiesa è di figura rotonda, ornata di otto statue di stucco, fatte da Camillo Mariani, e dal Mochi, e di due quadri di Giovanni Odazzi.

Nell' orto contiguo a questa chiesa vedonsi gli avanzi di quella specie di teatro semicircolare, ossia delle sostruzioni dei gradini dai quali godevansi i ginochi atletici che si facevano nelle terme Diocleziane.

Incontro a questa chiesa è quella di S. Susanna: fralle due vedesi di prospetto la

# FONTANA DELL'ACQUA FELICE.

Questa è una delle quattro più helle fontane di Roma, detta dell' aqua Felice. dal nome di Sisto V., il quale servendosi, come si è notato altrove, delle sorgenti dell' antica acqua Alessandrina, e facendovene unire altre che si trovarono nel colle sotto la Colonna a sinistra della strada da Roma a Palestrina, la condusse a Roma, profittando dei materiali degli acquedotti antichi della Marcia e della Claudia. Quest' acqua è perciò in gran parte la stessa, che l'antica acqua Alessandrina, condotta in Roma da Alessandro Severo. Sisto V. fece fabbricare questa magnifica fontana con architettura del cayalier Fontana. Essa è tutta di travertino, ornata di quattro colonne di granito d'ordine jonico, e di tre nicchie. In quella di mezzo. è una statua colossale, rappresentante Mo-sè, che fa scaturire l'acqua dalla rocca, scultura molto mediocre di Prospero da Brescia; e nelle laterali sono due bassirilievi, in uno dei quali viene rappresentato. Aroune, che conduce il popolo chreo e dissetarsi coll'acqua miracolosamente scaturi-, ta, opera di Gio. Battista della Porta; nell' altro, Gedeone, che guidando parimente il popolo ebreo a passare il siume, fa scel-ta de'suoi soldati, scultura di Flaminio. Vacca. Le acque escono in abbondanza da tre aperture, e cadono in altrettante conche di marmo, ai cui lati sono quattro leoni, che gettano acqua dalla bocca: due di questi di lavoro egiziano molto stimato, sono di basalte colle loro basi del medesimo marmo, coperte di geroglifici: questi sono stati trasportati dal Panteon d'Agrippa: gli altri due sono di marmo bianco.

Presso di questa fontana, sulla sponda

sinistra della via Pia è la

## CHIESA DI S. MARIA DELLA VITTORIA.

Paolo V. cresse questa chiesa nel 1605 in onore di S. Paolo apostolo, e la donò ai pp. carmelitani scalzi. Essa poi prese il titolo di S. Maria della Vittoria per diverse vittorie riportate dai Cattolici contro gli eretici e i Turchi, mediante l'intercessione dell'immagine della Madonua, che venerasi sopra l'altar maggiore, la quale è tutta ornata di pietre preziose. La facciata di questa chiesa è di Gio. Battista Soria, fatta a spese del cardinale Scipione Borghese, in ricempensa del dono che gli fu fatto del famoso Ermafrodito giacente, trovato nell'orto contiguo alla medesima chiesa, e che ora si ammira a Parigi nel musco realc.

L'interno della chiesa, che su architettato da Carlo Maderno, è tutto incrostata di buoni marmi, e ornato di pilastri di un bel diaspro di Sicilia, di stucchi dorati, di buone sculture, e di pitture molto stimate. Il quadro della prima cappella a

destra, rappresensante la Maddalena, è del p. Raffaelle romano, cappuccino. Il S. Francesco della seconda, ed i suoi laterali sono del Domenichino; ed il mezzo rilievo sull'altare della terza cappella, eil ritratto del cardinal Vidoni sono sculture di Pompeo Ferrucci siorentino. Segue il magnifico altare della crociata, su cui si vede, in mezzo a quattro colonne di verde antico, la statua di S. Giuseppe in atto di dormire, coll'angelo, che gliapparisce in sogno, opera di Domenico. Guidi; i due bassirilievi laterali sono di Mr. Monot, e il S. Giuseppe in gloria dipinto nella volta, è di Ventura Lamberti. Le pitture della cupola sono di Domenico Perugino, e quelle del voltone della chiesa, di Giuseppe, e d' Andrea Orazj; fratelli. La sontuosa cappella di S. Teresa, dall'altra parte della crociata, fu eretta, e ornata a spese del cardinal Federico Cornaro, con architettura del Bernini, il quale scolpì il busto del medesimo cardinale, e la statua della Santa, rappresentata nell'estesi del Divino Amore: coll'angelo, che tenendo in mano la freccia, sta in atto di trafiggerle il cuore, questo gruppo è considerato per la più bell'ope-ra del Bernini. Le pitture della volta di questa cappella sono d'Ubaldo Abatini. Nella seguente cappella, ricca di prezio-si marmi, evvi sopra l'altare un quadro rappresentante la SSiña Trinità, del Guercino; il Crocifisso da un lato è di Guido Reni, come anche il ritratto incontro: ma le figure a fresco sono di Gio. Francesco Bolognese. Le pitture appresso sono del Nicolai Lorenese. Il S. Andrea apostolo è del lodato p. Raffaelle.

La piazza di Termini trae nome dalle

#### TERME DI DIOCLEZIANO.

Fra le altre terme, che erano in Roma, queste erette dagl'imperatori Diocleziano, e Massimiano, e dedicate dai loro successori Galerio e Costanzo, crano quelle che contener potevano un maggior numero di persone, sapendosi da Olimpiodoro, che circa 3200 persone vi si potevano bagnare insieme. Per formarsi una idea della loro vastità, basti sapere, che nel loro recinto restava compresa la chiesa di S. Bernardo, coll'orto, e casa annessa : la gran chiesa di S. Maria degli Angioli, insieme col monastero: le due grandissime piazze: i vasti granaj, ed altre case vicine, tanto che si fa il conto, che il loro circuito ascendesse a 4275 piedi.

Queste terme aveano il loro pianterreno, il quale restò sepolto sotto gli scarichi delle rovine di una parte del piano superiore. Erano queste di figura quadrata, e nel fine di ciascun angolo del lato occidentale avevano un edificio rotondo, i quali sussistomo ancora, e si vedono uno presso il cancello della villa Massimi, che da Clemen-

te XI fu ridotto ad uso di granajo; l'altro dirimpetto in linea retta, il quale è stato cangiato in chiesa di S. Bernardo, e di questo abbiamo di già parlato. Si vuole da alcuni, che i detti rotondi edifici fossero bagni di acqua tiepida, o d'acqua calda, altri li chiamano tepidari, calidari, esferisteri, cioè sono di uso affatto incerto. Contenevano queste terme nobilissimi portici, magnifiche sale, numerosi natatori, ed ogni altra parte che abbiamo di già notato. nel parlare di quelle di Tito. Da Vopisco sappiamo che vi su trasportata persino la celebre biblioteca Ulpia dal Foro di Trajano. Eravi sinalmente una magnisica, e superbasala centrale, che si chiama sì in queste come nelle altre terme col nome di Pinacoteca, in cui si ammiravano le opere più rare di pittura, e di scultura; e questa. è quella gran sala che fu poi convertita in

## CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI.

Il pontesce Pio IV volendo ridurre ad uso sacro la sala principale delle suddette terme di Diocleziano, incaricò il celebre Buonarroti, il quale ne ricavò la presente chiesa, a forma di croce greca, che è una delle più maestose, e ben proporzionate di Roma. Il medesimo Buonarroti per togliere l'umidità dell'antico pavimento, ne alzò un nuovo, e perciò restareno sepolte le basi, ed una pante delle otto colonne di granito, a cui sono state addossate le basi di

marmo bianco, come si vede. Essa fu ristaurata in diversi tempi, e particolarmente nel 1749, in cui venne ridotta nello stato presente dal Vanvitelli, il quale vi fece diversi cangiamenti, cioè, dove era prima la porta maggiore della chiesa, fece l'altare del B. Nicola Albergati, e la porta laterale essendo rimasta unica, divenne la principale; convertì poi in altar maggiore quello della Madonna, e siccome nella navata, che serviva prima d'ingresso, cranvi otto grandi colonne di granito, per rendere corrispondente il nuovo all'antico, vi collocò altre otto colonne di matteni, verniciate a granito, molto somiglianti alle vere.

Si entra in questa chiesa per un vestibolo rotondo, ch'era una delle camere delle suddette terme, ed è della medesima grandezza di quella, che fu cangiata in chiesa di S. Bernardo. In questo vestibolo sono due cappelle, in una di esse è un SSmo Crocifisso, con S. Girolamo, dipinto da uno scolaro di Daniello da Volterra; e nell'altra, Gesù Cristo colla Maddalena, pittura di Arrigo Fiammiugo. Sonovi inoltre i depositi di Carlo Maratta, e di Salvator Rosa, valenti pittori; e dei cardinali Pietro Paolo Parisio, e Francesco Alciati. Si passa poi nella navata trasversale della chiesa, ch'era anticamente la gran sala, detta Pinacoteca. La magnificenza di questa fabbrica è sorprendente, e le otto colonne

di granito, sono della circonferenza di palmi 23, e di palmi 62 è loro altezza, compreso il capitello, e la base. La lunghezza di questa navata è di 406 palmi, e di 124 l'altezza. Benedetto XIV per adornare questo vastissimo tempio fecevi trasportare molti quadri originali della basilica diS.Pietro, ch'erano stati messi in musaico. Il primo a destra nell'entrare, che rappresenta la crocisissione di s. Pietro, è di Niccola Ricciolini: e quello appresso rappresentante la caduta di Simon Mago, è una copia del quadro del Vanni, che si vede in S. Pietro, dipinto sopra lavagna, ed è uno diquei che mancano nella numerosa serie dei musaici. Nella gran cappella del B. Niccola Albergati, il quadro é d'Ercole Grazia-ni : i laterali sono del Trevisani : e le pitture, delle volta, d'Antonio Bicchierai, edi Giovanni Mazzetti. Dei due altri granquadri che seguono, quello rappresentan-te S. Pietro in atto di risuscitare Tabita, d'una copia fatta da un Napolitano del quadro del Baglioni, ch'è in S. Pietro, e l'altro è un bell'originale del Muziano.

Indi entrandonella navata dell'altarmaggiore, si ammirano, dopo una cappella ornata di pitture del Baglioni, sopra le pareti laterali, quattro gran quadri, il primo de'quali che viene a destra, è un originale del Romanelli, rappresentante la Presentazione della Madonna al tempio: il secondo che rappresenta il martirio di S. Sebastiano, è una bell'opera del Domenichino, la quale venne trasportata qui con mirabil arte dal celebre Zabaglia: il Battesimo di N. S. incontro, è di Carlo Maratta, e l'ultimo appresso, dipinto sopra lavagna, e recentemente ristaurata sotto la direziodel cav. Camuccini, rappresentante la punizione di Anania, è del Pomarancio. Sopra l'altar maggiore è un'antichissima immagine della Madonna con i sette angioli, da cui la chiesa ha preso il suo titolo.

Ritornando nella navata trasversale, il primo quadro, rappresentante la Concezione della Madonna è di Pictro Bianchi: e quello accanto, è di Placido Costanzi. Il S. Brunone nella seguente cappella è di Giovanni Odazzi: i laterali sono del Trevisani; e gli Evangelisti nella volta, del Procaccini. Dei due ultimi quadri dell' altra parte, quello che rappresenta la caduta di Simon Mago, è di Pempeo Battoni: l'altro rappresentante S. Basilio, che dà un calice ad un Diacono è di Mr. Subleyras. Le pitture delle volte de'tre grandi altari, sono del suddetto Antonio Bicchierai : e quelle tra le fenestre, sono di Niccola Ricciolini.

Sul pavimento di questa chiesa, che è tutta di marmi, il dottissimo monsignor Bianchini, nel 1701, con somma esattezza vi segnò la linea meridiana. Questa linea è marcata sopra una larga, e grossa lastra di ottone, racchiusa strettamente fra due lar-

ghe strisce di marmo, sulle quali sono espressi, con pietre di diversi colori, i se-

gni dello zodiaco.

Il chiostro de'monaci certosini, che fu fatto ancora col disegno di Michelangelo, ha un portico quadrato, sestenuto da cento colonne di travertino, sopra di cui sono

quattro lunghissimi corridori.

Dietro alle suddette terme Diocleziane, verso le mura della città, veggonsi alcuni vestigj dell'aggere, che Servio Tullio costrusse in questa guisa, secondo Dionisio di Alicarnasso: scavò una fossa 100 piedi larga, e 30 profonda, rimandò verso la città la terra scavata, ed avanti questa collina artificiale fabbricò le mura di pietre quadrate di tufa grigio. L'aggere si estendeva dall'antica porta Collina fino alla porta Esquilina, cioè dall'angolo della vigna Barberina dietro la Vittoria fino all'arco di Gallieno: e in questo tratto visibilissime ne sono dappertutto le traccie. Così la città su ben fortificata da questo lato, dove lo era meno per natura.

Poco lungi da quest'aggere, verso le mu-

ra, erano i

## CASTRA PRAETORIA.

Così nomavasi il campo edificato da Sejano ai tempi di Tiberio, nel quale erano gli alloggiamenti dei soldati pretoriani, dove deltavano la legge agl'imperatori, dando loro il trono, o la morte. Costantino Magno lo smantellò, per avere questa milizia tenuto il partito di Massenzio: ed Onorio si servì di tre lati del suo recinto per le mura della città. Si riconoscono le vestigia di queste caserme dentro la vigna del Macao. Il recinto di questo campo si riconosce bene fuori delle mura, uscendo a destra dalla porta Pia: esso dà una giusta idea della pianta de Campi Romani.

Seguendo la via del Macao si raggiunge la via Pia, dove si trova a sinistra la villa già Sciarra, ed ora de Buonaparte. Dirimpetto evvi la villa Costaguti. Segue la

### PORTA PIA.

Questa porta nel 1564 fu da Pio IV sostituita a quella del recinto di Onorio che stava più a destra e chiamavasi Nomentana, perchè posta sulla via di questo nome, la quale conduceva a Nomento, città latina nel territorio de Sabini, dodici miglia lontano da Roma, oggi ridotta in un villaggio detto Lamentana. La porta Nomentana da qualcuno pure si disse porta di S. Agnese, giacchè da essa si usciva per andare alla chiesa di detta santa; l'odierna ebbe il nome dal citato Pio IV, che la costrusse e fece adornare nella parte interna, con disegno del Buonarroti, ma non fu terminata.

Subito usciti della porta Pia, si vede a destra la villa Patrizi, dopo quella di Bolognetti, quindi la villa Massimi, e finale mente la villa Torlonia. Un miglio e mezzo fuori di questa porta, si trova la

## CHIESA DI S. AGNESE.

Costantino Magno eresse questa chiesa per le preghiere di Costanza sua figlia, sopra il cemeterio di S. Agnese, nel medesimo luogo, ove fu trovato il suo corpo. Vi si scende per una larghissima scala di 45 gradini nelle cui pareti si veggono molte iscrizioni antiche sepolcrali. La chiesa è a doppio-portico, superiore e inferiore, e a tre navate, sostenute da 16 colonne antiche, delle quali due sono di granito, quattro di porta santa, e due di pavonazzetto, che hanno 140 modinature, ma nonsono de' tempi migliori. Il portico superiore è decorato di altre 16 colonne minori. L'altar maggiore è ornato di un baldacchino, sostenuto da quattro colonne di porfido del più fino e bello. Sotto il medesimo altare, ch'è tutto di pietre preziose, si conserva il corpo della santa, la cui statua vedesi sopra, formata di un torso d'una statua antica d'alabastro orientale, con testa, mani, e piedi di bronzo dorato, lavoro del Franciosini. La tribuna è ornato di un antico musaico, in cui è scrittto il nome di S. Agnese. Nella cappella della Madouna evvi sopra l'altare, una testa del Salvatore, scultura del Buo-narroti, ed un antico candelabro di marmo a foglie di acanto di ecceliente lavo--

ro. Questa è la chiesa, che più delle altre ci dà idea delle Basiliche degli antichi Romani. Dopo pochi passi si trova la

#### CHIESA DI S. COSTANZA.

Si è creduto ne' secoli scorsi troppo leggermente che quest'edificio fosse anticamente un tempio di Bacco, perchè vi si veggono nella volta della navata circolare, in musaico, de' putti, con frondi di vite, e con grappoli d'uva, che fan la vendemmia : questi simboli erano anche espressi a bassorilievo nell'urna di porfido, che ivi esisteva . I bassirilievi dell'urna sono precisamente dello stile de' mosaici, quindi conviene crederli contemporanei: ora siccome non cade dubbio che l'urna servisse per sepolcro, era naturale dedurre che i simboli che si vedevano su questa e sulle volte, ad altro che a Bacco alludessero, ed infatti frequentemente incontransi sui monumenti cristiani come simboli del' Salvatore, della Chiesa, e della vita futura . D'altronde Anastasio Bibliotecario dice, che Costantino Magno nell' istesso tempo, che edificò la chiesa di S. Agnese, vi cresse accanto un battisterio di forma sferica, cioè ad imitazione di quello da esso fatto presso S. Giovanni Laterano, acciò vi fossero battezzate le due Costanze, cioè sua sorella, e sua figlia. Chequesto edificio abbia servito di sepolero. alle medesime, n'è bastante prova la sud-

detta urna di porfido qui trovata, molto simile a quella rinvenuta nel sepolero di S. Elena a Torpignattara, ambedue fatte trasportare da Pio VI nel museo Vaticano: oltre di che anche Ammiano Marcellino parla di un sepolero della famiglia di Costantino, come esistente sulla via Nomentana . Alessandro IV converti questo nobile mausoleo in chiesa, e dedicolla alle medesime sante Costanze, i cui corpi levò dalla sullodata urua, e li pose sotto l'altare. Questa chiesa è di figura sferica, di 100 palmi di diametro interno, coa sua cupola moderna appoggiata sopra l'antico portico formato da dodici coppie di colonne di granito, d'ordine corintio, e composto, primo es empio delle colonne binate.

Accanto alla descritta chiesa si veggono alcune ruine d'antica fabbrica di forma ovale, creduta un ippodromo di Costantino, e consistente in una gran piazza circondata da portici, in cui escreitavansi i cavalli alla corsa, e facevansi altri escreizi cavallereschi. Ma oltre che niuno antico scrittore fa menzione di un ippodromo di Costantino in questo luego, e che la costruzione sembra posteriore a Costantino, tale opinione resta esclusa dal riflesso che questo recinto viene a riunire le due chiese di S. Agnese, e S. Costanza, onde non pare accordarsi colla gravità de' primi secoli del cristianesimo in tal luo-

go l'esistenza di spettacoli profani. Quindi par più ragionevole supporre tal muri semplicemente avanzi di un recinto fatto per riunire le due chiese forse da Onorio I nel VII secolo, del quale servironsi

ancora per cemeterio.

Proseguendo il cammino trovasi nella vigna Rufini un colombario ben conservato appartenente a famiglie plebee, scoperto nel 1822 e quindi poco più di un miglio di là da S. Agnese si passa il fiume Aniene, o sia il Teverone, sopra il ponto-Nomentano. Questo ponte ora corrottamente detto Lamentano, fu rifabbricato da Narsete, e ristaurato da Niccolò V.

Vedesi poi di prospetto al medesimo pon-

te il celebre

### MONTE SACRO .

Sopra questo monte sulla riva destra dell'Aniene l'anno di Roma 261, si ritirò il popolo romano vessato dai ricchi, e dai nobili per debiti, che poi il solo Menenio. Agrippa, col famoso apologo del corpo umano, riferito da Livio, indusse a ritornare in città, ed in tal occasione i Tribuni della Plebe furono creati per la prima volta: come nella seconda ritirata del popolo nel medesimo luogo dopo la morte di Virginia, furono di nuovo ristabiliti, e il popolo fece una legge, con cui si obbligava con giurameuto di non mai rivolgersi contro i Tribuni; e siccome questa legge

per essere accompagnata dal giuramento, fu detta sacra, perciò il monte, su cui si promulgò, prima chiamato Velia, prese

il nome di Sacro .

Un miglio più in là del suddetto ponte Lamentano, tra le vie Nomentana e Salaria, era la villa di Faonte, liberto di Nerone, ove questo crudele imperatore si uccise da se medesimo. Si veggono gli avanzi di questa villa nella contrada oggi detta le Vigne nuove.

Ritornando a porta Pia, e prendendo la strada a destra, lungo le mura della

città, si giunge alla

### PORTA SALARIA.

Quando Onorio rifece le mura di Roma questa porta fu sostituita alla porta Collina di Servio, e chiamata Salaria dalla via di questo nome sulla quale trovavasi, nome che anche oggi conserva. Alarico re de' Goti, entrò per questa porta in Roma a' tempi di Onorio stesso, nell'anno 409 e la devastò insieme co'giardini di Sallustio, che si trovavano, come vedremo, ivi dappresso. Pare che anche anteriormente la città fosse meno forte da questo lato, poichè i Galli entrarono per la porta Collina in Roma, e da questo stesso canto Annibale veleva attaccarla, se non era trattenuto da tempeste reiterate.

Ad un quarto di miglio fuori di questa,

porta, si trova la

### VILLA ALBANI .

Il cardinale Alessandro Albani, dopo la metà dello scorso secolo, costruì questavilla, che è una delle più magnifiche, e belle di Roma. Da se stesso fece i disegni tanto del casino, che di tutta la villa, i quali furono eseguiti colla direzione di Carlo Marchionni : e siccome il medesimo cardinale era molto intendente d'antichità, cd inclinatissimo ad acquistarne, raccolse un prodigioso numero di statue, di busti, di bassirilievi , di urne , di colonne , d' iscrizioni, e d'altri marmi antichi, coi quali adornò questa villa in maniera ,che può considerarsi, come un ricco, e superbo museo d'antichità : egli si servì a tale effetto dell' immortale Winckelmann ristauratore della scienza archeologica ·

Il casino principale è composto di un grande appartamento, sotto cui dalla parte del giardino, evvi un magnifico portico ornato di colonne, e di statue. Incominciando dal vestibolo, in che subito si entra, che è di figura ovale, vedesi questo decorato di bassirilievi moderni in stucco, presi dall'antico, e di statue antiche, rappresentanti un atleta, una donna romana sotto le forme di Cerere, una Ninfa, ed un preteso Bruto, da altri creduto Armodio, e che altro non è se non una statua di attore, o piuttosto di schia-

vo. In alto sono tre maschere colossali, una di Medusa, le altre di Bacco, e d'Ercole.

A sinistra si trova un andito, ov'è la scala, che conduce al grande appartamento: in detto andito evvi un rinievo, che rappresenta Roma trionfante, diversi bassirilicvi, una testa d'antico filosofo, una pittura antica, che si crede rappresentare Livia d'Ottavia in atto di sacrificare a Marte.

Salendo per la scala del casino si vedono nelle pareti parecchi bassirilievi, e teste antiche: i più rimarchevoli sono, i figli di Niobe saettati da Diana, bassorilievo di bellissima esecuzione: Filottete nell'isola di Lemno : e due Baccanti. Indi si entra in una sala ovale, in cui sono due belle colonne di giallo antico: una statua di Fauno; ed in alto, un bassorilievo rappresentante le carceri di un circo, e tre bighe con diversi amorini. Le pitture della volta sono di Antonio Bicchierai; i chiaroscuri di Niccola Lapiccola, ed i paesetti di Paolo Anesi. Si entra quindi in tre stanze, ornate di varj pacsi, ed arazzi bene eseguiti in Roma: le pitture della volta sono del suddetto Bicchierai . Segue un ricco gabinetto decorato con pavimento di musaico, e di pitture nella volta del suddetto Lapiccola. Vi si ammirano una piccola statua di Pallade in bronzo, una Diana d'alabastro colla testa, mani e pie-

di di bronzo; l'Ercole Farnesiano di Glicone, in bronzo: un'altra l'allade di alabastro, con testa, mani, e picdi di bronzo: una piccola statua di Diogene: un Sileno, e due statuette di Fauni : l'Apollo Saurotiono di bronzo, statua delle più insigni di questa villa: il celebre bassorilievo del riposo d'Ercole; diverse statuette, fralle quali una di plasma di smeraldo, rappresentante Osiride : ed un Serapide di Canopo di basalte verde, con simboli egizi in rilievo : vi sono pure dieci busti d'alabastro con teste di basalte verdigno: diversi bassirilievi, cinque vasi d'alabastro, e uno di perfido. Vengono appresso tre altre stanze, di cui il Bicchierai dipinse le volte, nella terza delle quali vedesi sulla porta d'ingresso un disco di marmo, su cui è rappresentato il combattimento d'Apollo con Ercole per ricuperare il tripode. Fra i bassirilievi di questa camera, trovasi sopra il cammino il famoso bassorilievo dell'Antinoo, ch'è il più insigne di questa villa. Indi si passa nella galleria, magnificamente decorata di rilastri, otto dei quali sono rivestiti di musaico, e dicci altri di vari marmi. Formano i due soprapporti due belli bassirilievi, dove vedousi scolpiti de'trofei, d'un eccellente lavoro. Bello però sovra ogni altro di questa galleria è il bassorilievo rappresentante Ercole e le Isperidi : segue quello di Dedalo ed Icaro:

Alessandro e il Bucefalo: il tempio di Delfo entro il suo sacro recinto, ed Ebe che versa il nettare ad Apollo, Diana e Latona , bassorilievo di stile greco antico : finalmente Marco Aurelio assiso con Faustina sua moglie allato, rappresentata col caducco. Vi si osserva inoltre una statua di Giove ed una bella statua di Pallade. Questa superba galleria è ornata nella volta di una bella pittura del cav. Mengs, rappresentante Apollo, e Mnemosine sul monte Parnasso, in mezzo alle nove Muse. I chiaroscuri all'intorno sono di Nicola Lapiccola. Seguono altre cinque stanze, nella prima delle quali si vede un bassorilievo di stile greco antico rappresentante Orfco, Euridice, e Mercurio. Le pitture delle volte di dette stanze sono del suddetto Bicchierai, ed i fregi del Lapiccola. Scendendo di nuozo al vestibolo si passa nell' atrio, chiamato della Cariatide. Esso e decorato di buoni marmi, e nel mezzo è situato un vaso di marmo di bella forma. Oltre la così detta Cariatide, o piuttosto Canefora, coll'iscrizione degli scultori Critone e Nicolao, ateniesi, e di due vere, e simili Cariatidi, sonovi i busti di M. Aurelio, di Vespasiano, e di Tito: Capaneo fulminato da Giove, in altorilievo; ed in alto una maschera colossale di Sileno.

Dall'atrio si passa in una lunga galleria, in cui sono molti ermi, fra i quali i più

certi sono quelli di Alessandro Magno, di Omero, e di Epicuro: ed il più interessante è il celebre Mercurio con iscrizione greca e latina. Evvi ancora una bella statua di Faustina assisa, due Veneri, una Mu-

sa, un Fauno, ed una sacerdotessa.

Passando di là al portico del casino, che è aperto in archi, e sostenuto da pilastri, e da 28 colonne di marmi antichi, si veggono, la statua di una delle Ore in atto di danzare, e ristaurata per Giunone Lucina, quelle di Tiberio, di L. Vero, di Trajano, di M. Aurelio, di Antonino Pio, e d'Adriano. Sonovi inoltre sei fregj, e sei maschere sopra le nicchie; e nel fine del portico è una conca di pavonazzetto.

Di là si entra nell'atrio, chiamato della Giunone, che è della medesima forma, e decorazione di quello della Cariatide. Evvi parimente nel mezzo un bel vaso antico. Oltre la statua di Giunone, e quelle di due Cariatidi, sonovi i busti di L. Vero, e di M. Aurelio: di Socrate, e di Pertinace; ed maa testa colossale di un fiume sopra un'ara rotonda, sulla quale è scolpita in altori-

lievo una danza trionfale romana.

Da quest'atrio passando in un'altra lunga galleria, vedonsi parecchi ermi, de'quaii i più sicuri sono quelli di Euripide, e di Numa. Vedonsi inoltre la statua della Speranza: scultura di antico stile greco: quelle di un Fauno, con Bacco fanciullo: di un'altro Fauno, di Apollo, di Diana, di

Tom. I. 13

una sacerdotessa, e finalmente di un altro Launo.

l'opo questa galleria segue una stanza con pavimento di musaico antico, decorata di due colonne, una delle quali bellissima è d'alabastro fiorito, massiccia, trovata presso i Navali antichi in vigna Cesarini. Sonovi due statue di Fauno: un superbo sarcofago di marmo, colle nozze di Peleo, e Teti; ed altri marmi antichi.

Seguono quattro gabinetti, ornati di antiche sculture, nel primo de' quali si distingue un busto detto di Berenice, in porfido, colla testa di basalte verde: quelli di Caracalla, di Pertinace: e quello di Lucilla in rosso antico, colla testa di basalte verde. Fra i bassirilievi è singolare quello rappresentante Diogene nel suo dolio, che ragiona con Alessandro Magno; ed uno di rosso antico con Dedalo, che lavora le ali. Evvi inoltre una pittura a fresco rappresentante un paese: un busto di Scrapide, e vari bassirilievi di terra cotta.

Nel secondo gabinetto, ch'è ornato di otto colonne, fra i molti marmi evvi di più particolare un bel Cupido, copia di quello di Prassitele: Atlante che regge i dodici segni dello zodiaco, con Giove in mezzo assiso; una statuetta di un pescatore, situata sopra una base triangolare, su cui sono rappresentate le tre stagioni, come dagli antichi dividevasi l'anno; ed una tazza di marmo bianco, nella cui circonferenza, ch'è

di 32 palmi, sono espresse in bassorilievo le fatiche di Ercole, trovata circa otto miglia lungi da Roma sulla via Appia dove Domiziano costrusse un tempio ad Ercole.

Il terzo gabinetto è decorato di sei colonne, e di molti marmi autichi fra'quali i più singolari sono un'erme di alabastro fiorito, colla testa d'un Fauno, in giallo antico; un'erme di Priapo: un busto di L. Vero; una tazza di granito nero: una di marmo affricano, retta da due piccoli schiavi: un quadro antico di musaico rappresentante l'inondazione del Nilo: ed un piccolo bassorilievo col raro soggetto di Ifigeria in Tauride.

L'ultimo gabinetto è ornato di otto colonne scanalate, e di antiche sculture, fra le quali si distingue una statua di Apollo redente sopra un tripode; ed una Leda col cigno. Sulle pareti esterne sonovi diverse antiche iscrizioni, e vari bassirilievi, dei quali il più singolare è quello sopra la porta, che rappresenta il combattimento di Achille col Mennone. Vi si vede pure un frammento d'intavolatora del tempio di Trajano, trovato nelle rovine del suo Foro.

Poco distante da questo casino si trova un piccolo edificio, chiamato il bigliardo. Il suo portico è decorato di 14 colonne, di varj ermi, di un bassorilievo, e di un candelabro. La bella sala del bigliardo è ornata di otto colonne, d'una tazza d'alabastro fiorito, e delle statue d'un sacerdote greco, di antico stile, d'un Tolomeo, di un preteso Geta, di Massimo, di Bacco, di Giacinto. Nella stanza incontro evvi un superbo bassorilievo, rappresentante Berenice moglie di Tolomeo Evergete, che fa il sacrifizio de' suoi capelli per il felice ritorno di suo marito. La stanza contigua è ornata di 14 belle colonne, d'una statua di Diana Efesina, e di una Sirena ristaurata per satiressa. Le pitture sono di Domenico, e

Serafino Fattori.

Dal piano ch'è avanti il gran casino, che viene terminato da una balaustrata, ornata di statue, e di una fontana nel mezzo, si scende nel giardino inferiore per una doppia scala, incontro alla quale, sotto la sudetta balaustrata, vi è un'altra fontana con due Cariatidi laterali, la di cui vasca ch'è di granito orientale, posa su due ssingi greche, e vi è sopra la figura del Nilo di pietra egizia. Due altre fontane si vedono sotto queste scale, ornate parimente di cariatidi, e di vasche di marmo bigio, con sopra duc fiumi. De'due busti colossali, che vi si veggono lateralmente, uno è di Tito, l'altro di Trajano. Nel mezzo del giardino è situata una bella fontana, con una maravigliosa tazza di granito bianco, e nero, della circonferenza di 60 palmi.

Sul fine del giardino, e dirimpetto al casino, si vede un altro bell'edificio, decorato d'un portico semicircolare, il quale è sostenuto da pilastri, e da 26 colonne di granito. In questo portico sono le statue di Mercurio, di Achille, di Apollo, di Diana, di una pretesa Sasso, di Ercole, e di Bacco, che ha una testa sorprendente, oltre due Cariatidi, o piuttosto Canesore. Sonovi ancora 20 statuette situate sopra altrettante colonne, corrispondenti a quelle, che sostengono il portico, e 20 busti ed ermi, fra i quali meritano di essere osservati come i più certi quelli di Esopo, Crisippo, Ippocrate, Teofrasto, Isocrate, Quinto Ortensio rivale di Cicerone, Caligola, Balbino, ed Aureliano. In alto sono dieci maschere antiche.

Nel mezzo del suddetto portico, avanti l'ingresso del vestibolo, evvi una gran tazza di breccia d'Egitto, ed ai lati dell'ingresso sono le statue d'un erec e d'una Giunene. Il seguente vestibolo è ornato di di e statue di marmo nero d'Egitto, di due sfingi, di quattro piccoli ermi, e di sci statnette. Sopra la porta della galleria trovasi un bassorilievo, rappresentante Arione, nato da Cerere e Nettuno. Segue la galleria, la quale è decorata d'un pavimento d'antico musaico, e di pittura sulla volta di Niccolal apiccola, che vi ha trasportato in grande un Baccanale di Giulio Romano; i paesi e le marine sono di Paolo Anesi, ed i quadretti di Bicchierai. Vi si vedono due statue, una di Giunone, che ha nella sua base un musaico antico, in cui è rappresentata una scuola di filosofi, l'altra di una

Ninfa, che ha nella base un musaico, dove si vede Esione esposta al mostro e liberata da Ercole.

Scendendo al basso trovasi dietro al suddetto edificio, un portico, nel cui mezzo è
situata una statua colossale di Roma sedente, con un bassorilievo nel piedestatlo, rappresentante Tesco in atto di alzare la pietra, che nascondeva la spada e i calzari di
suo padre. Vi si vedono le statue di Augusto, di Claudio, di un sacerdote greco antico, ed una Cariatide; diversi bassirilievi,
ed altri monumenti antichi. Fuori di questo portico sono due prigionicri di guerra,
due bassirilievi, ed altri marmi antichi.

Nel giardino che rimane a destra del suddetto portico circolare, vi è, dalla parte della scala, fra due colonne di granito, un gruppo del Dio Pane con Olimpo; souovi inoltra le statue di Paride, di Giove, di Giulia Soemia, di Proserpina, di due comici, e di una Najade. Vi è anche un tempio semidirato con una-statua tronca; il tutto fatto espressamente per figurare un antico tempio rovinato.

In tutto il rimanente della villa si trovano fontane, peschiere, statue, busti, ermi, sarcofagi, vasi, tazze, urne, are, bassirilievi, colonne, iscrizioni antiche, e molti altri preziosi monumenti. Questa eccellente raccolta, come già si è accennato, Roma la deve al sublime genio del cardinale Alessandro Albani, genio veramente singolare, e degno di vivere nella memoria de'posteri; e al raro sapere di Winckelmann, a cui tutto deve la scienza archeologica per l'antichità figurata.

Uscendo da questa villa, e continuando a camminare per il medesimo stradone, dopo due miglia e mezzo, si giunge al

# PONTE SALARIO.

Esso è situato sopra l'Aniene, ossia Teverone, ed essendo stato distrutto da Totila, fu riedificato da Narsete, dopo la vittoria che egli riportò contro i Goti, come si leggeva in due iscrizioni ivi affisse, e che hanno esistito fino all'anno 1798. Su questo ponte l'anno 350 avanti l'era cristiana, fu ucc.so da Manlio il soldato gallo, il quale l'aveva sfidato a combattere per provare quale delle due nazioni era più potente in guerra. Questa valososa azione gli fece dare il sopraunome di Torquato, dalla voce latina torques, che significa collana, ornamento proprio dei Galli, che egli prese al vinto e di cui ornossi.

Sulla riva sinistra dell'Aniene presso il pente è da osservarsi il sito di Antenne una delle più antiche città del Lazio, e prima conquista di Romolo. Essa stavi sulle colline al confluente dell'Aniene nel Tevere. Di là dal ponte dopo un quarto di miglio trovasi sulla strada a sinistra una torre fondata sul masso di un antico sepolero incognito. Tutto questo trat-

to di là dall'Aniene verso Fidene, antica città posta appena passata villa Spada, cinque miglia distante dall' antica porta Collina, tutto questo tratto e le colline adjacenti a destra della via, sono assai celebri nella storia de' primi sceoli di Roma per vari combattimenti, fra i quali merita di essere menzionata la famosa battaglia fra Tullio Ostilio, i Vejenti, ed i Fidenati , che fu causa del supplizio di Mezio Fufezio capitano degli Albani eseguito in questa pianura, è della distruzione di Alba. Vedendo il sito conviene rigonoscere l' esattezza di Livio nella topografia di quel combattimento.

Ritornando in città per la stessa porta Salaria si trova sulla strada a destra, un cancello di vigna col nome di villa Man-dosia dove sono gli avanzi degli

### ORTI SALLUSTIANI.

Il famoso storico latino C. Crispo Sallustio dopo aver governato l' Affrica per Giulio Cesare, ritornato a Roma costrusse orti magnifici occupando la falda del Quirinale, la valle fra questo ed il Pincio, e parte del Pincio stesso, almeno fino alla odierna porta Pinciana. Dopo la sua morte questi orti caddero in credità al nipote di sua sorella, il quale essendo mancato l'anno 20 dell'era volgare, come riferisce Tacito, sembra che divenissero parte del dominio imperiale. Di certo q-

rano già proprietà degl' imperatori sotto Nerone che qualche volta vi dimorò: Vespasiano, mentre era in Roma li preferiva al palazzo imperiale: Nerva vi finì i suoi giorni : ed Aureliano dopo aver soggiogata Palmira, quel tempo che rimase in Roma vi abitò spessissimo, divertendosi a far correre i suoi cavalli nel portico Milliariense ornato da lui e forse così appellato per la lunghezza di mille piedi, o pel numero delle colonne. L' anno 409 di Cristo, Alarico nell' entrare in Roma per la porta Salaria, incendiolli, e da quel tempo non furono più ristaurati. Vi si riconosce ancora la forma di un circo, detto da' Regionari, Circo di Sallustio, ove si scopri l'obelisco oggi eretto sulla piazza della Trinità de' Monti: vi si trovano pure gli avanzi della casa di Sallustio : un tempio ben conservato che sembra essere quello di Venere citato da Rufo, e in un'antica lapide, come esistente negli Orti Sallustiani, diversissimo da quello di Venere Ericina : e magnifiche sostruzioni a nicchie per reggere il Quirinale. Nella vigna Barberini, che domina la vigna Mandosj, vedesi ancora distintamente il principio dell' Aggere di Servio, sotto il quale verso la città era il famoso campo Scellerato, che serviva di sepolero alle Vestali convinte d'incesto. Sotto il casino di vigna Barberini verso la moderna Roma sono ancora visibili pochi avanzi delle mu-

13 \*\*

ra di Servio Tullio costrutte ad emplecion di scaglie di selce e rivestite di mas-

si quadrati di tufa .

Dopo aver visitate queste rovine che per certezza storica, e pel loro interesse vanno poste fra le più insigni di Roma si passa alla

### FILLA LUDOFISI .

Il cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di Gregorio XV, fece costruire questa villa, che oggi appartiene al duca di Sora, della casa Buoncompagni, da cui bisogna ottenere il permesso per avervi l'ingresso. Essa occupa una porzione de' suddetti Orti di Sallustio, dove furono trovate molte sculture; e va a confinare colle mura della città.

Tre sono i casini di questa villa: quello a sinistra dell'ingresso, che è il principale, fu edificato col disegno del Domenichino, la cui facciata è adorna di
statue, di busti, e di bassirilievi antichi.
L'altro casino, che rimane a destra dell'
ingresso, contiene una superba raccolta
di sculture antiche, di cui le più rimarchevoli sono, un busto di Pirro, in bassorilievo: una statua di Esculapio: una
di Venere: un busto di Claudio colla testa di bronzo: una statua d'Antonino Pio:
un'altra statua d'Apollo: un busto d'Autinoo: una bellissima testa di Giunone:
una statua di Marte in riposo; un grup-

po di Apollo e Diana: un altro del Dio Pane con Siringa : una statua di Cleopatra : un Gladiatore sedente: una statua di Bacco: una di Mercurio: un'altra statua creduta d'Agrippina, benissimo panneggiata: il celebre gruppo, communemente cieduto reppresentare il giovane Papirio, che mostra di rivelare alla sua madre il segreto del senato; benchè più probabile sia che rappresenti Oreste in atto di riconoscere la sua sorella Elettra, opera greca di Menelao, scolaro di Stefano, secondo l'iscrizione, che vi si vede. Egualmente celebre è l'altro gruppo, communemente creduto rappresentare Peto in atto di sostenere con una mano Arria sua moglie, che cade per esseisi uccisa, mentre egli coll'altra mano si conficca un pugnale nella gola . Vedesi finalmente un terzo gruppo, rappresentante Plutone, che rapisce Proserpina, scultura del cav. Lernini.

L'altro casino, che sta verso il mezzo della villa, ha nella volta della sala, una superba pittera del Guercino da Cento, dove vi ha espresso l'Aurora assisa sopra il suo carro, che scaccia la Notte spargendo de' fiori. Questa pittura è da tutti considerata il capo d'opera del Guercino, in cui egli ha superato se stesso. Vedesi inoltre in una delle lunette della medesima volta, il far del giorno, espresso da una figura di giovane alato il quale tiene da una mano una face, e dall'altra de' fiori,

Nella lunetta dirimpetto si vede la Notte, rappresentata da una figura di donna, che leggendo si è addormentata: anche queste sono opere dello stesso maestro. In una stanza appresso vedonsi in alto, quattro paesi dipinti a fresco, due del Guercino, e due del Domenichino. In un'altra stanza, la cui volta fu dipinta dal Zuccari, evvi un gran busto di porfido di M. Aurelio colla testa di bronzo: e dentro una cassa si conserva un corpo umano impietrito.

Nell'appartamento di sopra s' ammira un'altra pittura nella volta, opera parimente del Guercino, non inferiore alla già descritta, in cui è rappresentata la Fama, espressa da una figura di donna, che suona la tromba, e porta un ramo d'olivo. Sonovi nella medesima sala sei busti di marmo, uno dei quali è del Bernini. Per tutta la villa si vedono statue, busti, bassirilievi, urne, ed altri marmi antichi.

Prendendo la strada, che conduce alla piazza Barberini, si trova a sinistra, la

# CHIESA DI S. NICCOLA DA TOLENTINO.

A spese del principe Pamfilj fu fabbricata questa chiesa, nel 1614, con architettura di Giovanni Battista Baratti, per i pp. riformati di S. Agostino. Essa è decorata d'una facciata a due ordini di colonne, e al di dentro di buone pitture. Il quadro della terza cappella a mano destra, rappresentante S. Geltrude, e S. Lucrezia, è opera del Guercino. Il S. Gio. Battista nella cappella della crociata, è del Baciccio. L'altar maggiore fu fatto cel disegno dell'Algardi, il quale fece altresi i modelli delle statue, che vi si veggono, le quali furono scolpite da due suoi scolari, Ercole Ferrata, che fece il Padre Eterno ed il S. Niccola, e Domenico Guidi che scolpì la Vergine. La cappella Gavotti è decorata di marmi, e d'altri ornamenti col disegno di Pietro da Cortona, che vi dipinse la volta, e principiò la cupoletta, che fu poi in occasione della sua morte, terminata da Ciro Ferri.

Il bassorilievo dell'altare, che rappresenta la Madonna di Savona, è di Cosimo Fancelli. De' due quadri che sono nella cappella della Madonna: quello a destra è del p. Raffaelle cappuccino, l'altro è di Giuseppe Cades. Le quattro colonne, che sostengono l'organo, sono di un marmo singolare. Continuando il cammino si giun-

ge alla

### PIAZZA BARBERINI.

Essa ha preso il nome del palazzo Barberini, che è situato in uno de'suoi lati. Anticamente era su questa piazza il Circo di Flora, così detto perchè vi si celebravano i giuochi florali. Ora vi sono due fontane, fatte ambedue col disegno del cav. Bernini. Quella ch'è nel mezzo

della piazza medesima, è composta di quattro Delfini, che sostengono una gran conchiglia, sulla quale si vede un Tritone, che suona un buccino, da cui getta acqua ad una considerabile altezza. L'altra che sta in uno degli angoli della medesima piazza, è formata da una conchiglia aperta, su cui sono tre api, che gettano acqua, la un lato di questa piazza, è la

# CHIESA DE CAPPUCCINI.

Il cardinal Francesco Barberini, religioso cappuccino, e fratello d'Urbano VIII, eresse questa chiesa, ed il convento, col disegno d'Antonio Casoni. Benchè la chiesa sia molto semplice, è non ostante ricca di opere d'eccellenti maestri. Nella prima cappella a destra si vede il celebre quadro di Guido Reni, rappresentante S. Michele, Arcangelo, Il S. Francesco in estasi, sull'altare della terza cappella, è del Domenichino. Il quadro della terza cappella è di Baccio Ciarpi; ed il S. Antonio della seguente, è d' Andrea Sacchi. La SSma Concezione, dipinta sopra i'altar maggiore, è opera del sig. Gioacchino Bombelli, uno de'più bravi allievi del baron Camuccini. Nella seguente cappella è un quadro di S Bonaventura, d'Andrea Sacchi; e nell'altro appresso, la Natività. di N.S.è del Lanfranco. Il Cristo morto nella terza cappella, è del Camassei; il S. Felice nella penultima, è d' Alessandro. Turchi; il S. Paolo guarito da Anana, nell' ultima cappella, è una delle più corrette opere di Pietro da Cortona. Sopra la porta della chiesa evvi il cartone di Giotto, che servì di esemplare per il famoso musaico della Navicella, che si vede nel portico della basilica Vaticana. Nella strada accanto l'orologio de' Cappuccini, si presenta di prospetto la

# CHIESA DI S. ISIDORO.

Essa fu edificata verso l'anno 1622, insieme coll'annesso convento, con architettura d'Antonio Casoni, dove i padri osservanti irlandesi vi tengono un collegio di stadio. Le pitture della prima cappella a destra sono di Carlo Maratta, il quale ha divinto ancora il bel quadro della SS.Concezione, che si vede nella cappella a sinistra dell'altar maggiore. Il S. Isidoro sull'altar maggiore, è una delle belle opere d'Andrea Sacchi. Le pitture dell'ultima cappella sono del sullodato Carlo Maratta.

Ritornando nella piazza Barberini, e camminaudo per la strada Felice, dalla parte che conduce alle quattro Fontane, si trova a sinistra, l'ingresso principale del

### PALAZZO EARBERINI.

Ouesto magnifico palazzo fu fabbricato sotto il pontificato di Urbano VIII. di casa Barberini, cominciato col disegno di Carlo Maderno, continuato da Borromini, e poi dal cav. Bernini terminato nella maggior parte. Esso è uno de' principali palazzi di Roma, per la sua magnificenza, e per una bella raccolta di quadri, che vi si trova.

Salendo per la scala grande, che rimane a sinistra, si veggono per la medesi-ma, diverse statue; ed al secondo ripiano si presenta di prospetto, incastrato nel muro, un bellissimo leone antico. Di là si passa al gran salone, ch'è al primo piano, la cui volta è tutta dipinta a fresco da Pietro da Cortona, opera, che per la sua vastità, invenzione, ricchezza, ed esecuzione, viene da tutti considerata per il capo d'opera di quel maestro. Il soggetto di questa pittura, che tutta allu-de al pontefice Urbano VIII, è il trionfo della Gloria espresso per mezzo degli attributi della casa Barberini. Il pittore ha divisa la volta in cinque compartimenti, in quello di mezzo sono le armi di casa Barberini, innalzate al cielo dalle Virtù, in presenza della Provvidenza, circondata dal Tempo, dalle Parche, dalla Eternità, e da parecchie Divinità. Nel primo quadro de'lati vedesi rappresentata Minerva, che fulmina i Giganti: nel centro del secondo quadro sono espresse, la Religione, e la Fede: e ne'lati sono la Voluttà, ed un Sileno. Il terzo quadro rappresenta in alto, la Giustizia, e l'Abbondanza: in basso la Carità, ed Ercole che uccide le Arpie, allusivamente al gastigo de'malvagi. Finalmente nel centro del quarto quadro veggonsi la Chiesa, e la Prudenza; ed in basso havvi la fucina di Vulcano, e la Pace che chiude il tempio di Giano.

Da questa sala si passa negli appartamenti, ne' quali conservasi una bella col-

lezione di pitture.

La prima camera racchiede sette cartoni di Pietro da Cortona, ne' quali sono espressi alcuni tratti della storia di Urbano VIII. Si veggono ancora oltre alcune teste d'imperatori, come Marco Aurelio e Lucio Vero, le statue di una Amazone, di un Satiro, di Giunone, e di Giulia.

De' quadri contenuti nella seconda camera, i più notabili sono, un sagrifizio a Diana, di Pietro da Cortona: una S. Cecilia di Lanfranco: cinque ritratti di Tiziano: uno di Leonardo da Vinci: ed il ritratto del duca di Urbino, del Barocci.

Nella terza camera meritano osservazione, un piccolo S. Giovanni di Guercino: una Madonna d'Andrea del Sarto: e diverse teste di putti di Carlo Maratta.

La quarta camera contiene: una Pietà, di Michelangelo: il Salvatore e la Maddalena, del Tintoretto: un S. Sebastiano, d'Annibale Caracci: ed un quadro di Parmigianino. Ritornando al salone, si entra in una camera, nella quale i quadri più notabili sono: un baccanale, di Niccolò Pussino: il ritratto di Tiziano, e della sua famiglia, dipinto da se stesso: la cattura di Gesù Cristo di Gherardo delle Notti: una suonatrice di liuto, del Caravaggio, di cui sono pure il martirio di S. Caterina, ed il sacrifizio di Abramo.

Nella seconda camera evvi un bel quadro del Guercino, rappresentante Deda-

lo ed Icaro.

Nella terza camera merita particolare osservazione un'altra pittura del Guercino, rappresentante Ester svenuta alla presenza di Assuero.

Nel secondo piano vi sono pure belle pitture, di cui descriverò le più degne di

osservazione.

La prima camera contiene un Baccanale, di Tiziano: Venere e Adone, dello stesso: una Vestale, di Gnido: un S. Francesco, di Gherardo delle Notti: ed una Madonna, di Andrea del Sarto.

Nella seconda camera merita di essere veduto un bel quadro di Niccolò Pussino, rappresentante Germanico che esorta i suoi amici a vendicare la sua morte e a difendere la sua moglie, e i suoi figli.

La terza camera racchiude il celebre quadro di Guido, rappresentante S. Andrea Corsini: l'Erodiade, di Rubens: S. Girolamo dello Spagnoletto: e due Evange-

listi, del Guercino.

Nell'ultima camera è da osservarsi il ritratto della Fornarina amante di Raffacle, dipiuto da lui medesimo; ed una copia dello stesso quadro fatta da Giulio Romano.

Nell' appartamento a pianterreno veggonsi parecchi marmi, e due pitture antiche, una, che rappresenta Venere, è stata ristaurata da Carlo Maratta; l'altra rappresentante Roma trionfante, è un' opera antica ben conservata, del secolo costantiniano.

Per una bella scala a chiocciola si va alla biblioteca, la quale resta aperta a comodo pubblico, tutti i lunedì, e giovedì mattina. Si contengono in essa circa cinquanta mila volumi, oltre un gran nume-

ro di preziosi manoscritti.

Da questo palazzo si passa in un gran giardino, ove communemente credesi, che fosse il vecchio Campidoglio edificato da Numa Pampilio. Esso era un piccolo tempio con tre edicole, dedicata a Giove, a Giunone, ed a Minerva. Ad imitazione di questo furono costrutte simili edicole nel tempio di Giove Capitolino, ed allora a quello di cui parliamo, fu dato il nome di vecchio Campidoglio.

Nel vicolo a destra uscendo dal palazzo Barberini, trovasi lo studio del cavalier Thorwaldsen, celebre scultere danese, le cui opere emulano quelle de' più celebri scultori greci, e quello del sig. Teneraui al-

tro insigne scultore.

Ritornando nella suddetta piazza Barberini, e prendendo la strada grande iucontro alla fontana del Tritone, lasciando a destra la chiesa di S. Maria di Costantinopoli, a sinistra quella degli Angeli Custodi, si giunge alla

# FONTANA DI TREVI.

L'acqua che sgorga da questa magnifica fontana è la famosa acqua Vergine condotta in Roma da Agrippa per uso delle sue terme, situate dietro il Panteon, che fu così detta, perchè ritrovata da una donzella, che ne mostrò le vene ai soldati. Questa acqua nasce otto miglia lontano da Roma, fra la strada di Tivoli, e quella di Palestrina, nella tenuta di Salone : il suo condotto, ch'è quasi tutto sotterranco, ed ha circa 14. miglia di giro, fu ristaurato da Claudio, e da Trajano. Questo condotto passa verso il ponte Nomentano, picga a sinistra, e seguendo il declivio del monte l'incio, passa per la villa Borghese, entra in Roma dalla parte di muro Torto, e va sotto la Trinità de' Monti, ove si divide in due rami, l'uno de'quali passa per la strada Condotti, e l'altro la conduce a questa fontana.

Niccolò V., dopo aver fatto risarcire l'acquedotto, fece crigere in questo luogo dove era un trivio, una fontana a tre boc-



FONTANA DI TREVI FONTAINE DE TREVI



che, e dal trivio si crede che l'acqua e la fontana abbiano preso il nome di Trevi. Ma poi Clemente XII. volendo farla corrispondere in grandezza, e magnificenza alle altre macstose fabbriche di Roma, mutandole totalmente la forma, con disegno di Niccola Salvi, la ridusse nella maniera in che si vede al presente, colla sola diversità, che tutte le statue, ed i bassirilievi crano allora di stucco, che poi Clemente XIII. fece fare di marmo; e così ridusse l'opera vieppiù magnifica, e perfetta.

Questa fontana stà addosso alla facciata laterale del gran palazzo Buoncompagni: essa è ornata di quattro colonne, e di pilastri corinti di travertino; fra questi sono due ordini di finestre, e tra le colonne, due bassirilievi; sopra il cornicione è un ordine attico, su cui vedonsi quattro statue e lo stemma di Clemente XII. Da un ammasso di scogli scaturisce una gran quantità d'acqua, la quale va a cadere in una vastissima tazza di marmo bianco. Nella gran nicchia di mezzo, ornata di quattro colonne, si vede una statua colossale, rappresentante l'Oceano, in piedi, sopra un carro formato di conchiglie, tirato da due cavalli marini, guidati da Tritoni; tutte le sculture sono di Pietro Bracci. Nelle due nicchie laterali sono collocate le statue della Salubrità, e della Fecondità, scolpite da Filippo Valle, sopra cui sono due bassirilievi, uno rappresentante Marco Agrippa, e l'altro la donzella, che ritrovo la sorgente della medesima acqua; sculture d'Andrea Bregondi, e di Giovanni Grassi. Le quattro statue di travertino, che sono sopra le colonne, rappresentano l'Abbondanza de'fiori, la Fertilità delle campagne, le Ricchezze dell'autunno, e la Vaghezza de'

prati.

Sulla piazza della suddetta fontana vedesi la chiesa de' SS. Vincenzo ed Anastasio, la quale da Clemente IX su conceduta ai chierici regolari minori. Indi il card. Giulio Mazzarini la sece riediscare con architettura di Martino Lunghi il giovane, che decorò la sacciata di due ordini di colonne corintie e composte. Le pitture della chiesa sono di Pietro de Pietri, di Procarcini, di Francesco Rosa, e di Giusep-

pe Tommasi .

Nella parte destra di questa fontana evvi la chiesa di S. Maria a Trevi, d'anticlissima origine. Gregorio XIII la concesse ai chieriei regolari ministri degl' infermi, i quali, sotto Alessandro VII, rinnovarono la chiesa, e l'annessa casa con architettura di Giacomo del Duca; e vi stabilirono il loro noviziato. Le pitture della chiesa sono di Francesco Bolognese, di Gaspare Senuari, di Bartolomeo Morelli, di Luigi Scaramuccia, e di Antonio Gherardi.

Prendendo la via a lato di questa chiesa si giunge alla piazza de'Poli dove è il gran palazzo Buoncompagni, e quindi lasciato il Collegio Nazzareno a destra, si può vedere nel palazzo del Bufalo che gli sta incontro un monumento dell'acqua Vergino fatto da Claudio.

Segue poi la

# CHIESA DI S. ANDREADELLE FRATTE

Siccome in tempo della fondazione della presente chiesa, Roma cra poco abitata da questa parte, però non vi si trovavano che giardini, e vigne circondate da cui es a prese una tal denominazione. Dalla famiglia del Bufalo lu edificata la chiesa, ed il convento per i pp. Minimi di S. Francesco di Paola, con architettura di Giovanni Guerra, eccettuata la cupola, ed il campanile, che sono di bizzarra invenzione del cav. Borromini . La magnifica cappella di S. Francesco di Paola è decorata di buoni marmi, e di due angeli situati sopra la balaustra, opere del cav. Bernini. Il quadro del martirio di S. Andrea, nel mezzo della tribuna dell' altar maggiore, è di Lazzaro Baldi, quello a destra è di Francesco Trevisani , l'altro a sinistra, è di Gio, Battista Lonardi. Le pitture sulla volta della tribuna, e quella della cupola, sono di Pasquale Mari i. Sopra l'altare della seguente cappella evvi una bella statua, rappresentante il transito di S. Anna, opera del cav.Camillo Pacetti. La strada a destra, uscendo, conduce alla

### PIAZZA DI SPAGNA .

Questa piazza, che è una delle più belle, e magnifiche di Roma, è decorata di buoni casamenti, e del palazzo della Legazione di Spagna, da cui ha presa la sua denominazione. Essa è la parte di Roma più frequentata dai forastieri, tanto perchè è vicina alla porta del Popolo, quanto perchè quivi, e nelle sue vicinanze si trovano le migliori locande, fra cui le principali sono quelle dell'Europa, della città di Londra, e di Madama Rinaldini, nelle quali alloggiano i viggiatori.

nelle quali alloggiano i viggiatori.

Nel mezzo di questa piazza evvi una
bella fontana fatta costruire da Urbano VIII, communemente chiamata della
Barcaccia, perchè il padre del cav. Berni-

ni l'ha fatta in forma di barca.

In fondo della piazza è il Collegio di Propaganda Fide, cominciato col disegno del cav. Bernini, e terminato dal Borromini. Esso fu cretto da Gregorio XV e da Urbano VIII, per ricevere i giovani che vengono dall'Affrica, e dall'Asia, i quali s'istruiscono nelle scienze ecclesiastiche, eppoi ritornano ne' loro paesi a propagare la fede cattolica.

Ciò che maggiormente orna questa piazza, è la magnifica scalinata, che condu-



PIAZZA DI SPAGNA

PLACE D'ESPAGNE



ce alla chiesa della Ss. Trinità de' Monti, situata sul monte Pincio. Essa fu costruita sotto il pontificato d'Innocenzo XIII a spese di Mr. Gouffier francese coi disegni di Alessandro Specchi, e finita da Francesco de Sanctis sotto Benedetto XIII.

Dove è ora la piazza di Spagna si crede, che anticamente fosse la Naumachia di Domiziano, in cui si facevano de'combattimenti navali per divertire il popolo, e per addestrare nel tempo stesso la gio-

ventù alla guerra marittima.

Da questa piazza partono varie strade; quella dirimpetto alla suddetta scalinata, é chiamata strada Condotti, perchè per essa passano i condotti dell'acqua Vergine, detta di Trevi. Trovasi in detta strada il palazzo già Nunez ora Buonaparte, e posseduto dall' ex re di Westfalia. Esso fu architettato da Giovanni Antonio de Rossi. Al fine della via è a sinistra la chiesa della SSma Trinità; edificata nel 1741, con architettura d'Emmanuelle Rodriguez, insieme coll'ospizio, per i pp. Trinitari del Riscatto di Spagna. Essa è di forma ovale, e decorata di stucchi dorati, e di pitture di Francesco Preziado, del cavalier Casali, di Gactano Lapis, di Corrado Giaquinto, che ha dipinto il quadro dell'altar maggiore, e del cav. Benefiale, di cui è il martirio di S. Agnese nell'ultima cappella .

Quella poi che si apre verso nord-ovest, e che è lunga e spaziosa, conduce alla piazza del Popolo, e si dice del Babbuino, perchè verso la metà di essa è una fontana a destra nel cantone del palazzo Carafa, sopra cui giace la statua d'un satiro, la quale dalle ingiurie del tempo essendo divenuta informe, chiamasi dal volgo Babbuino. Le principali locande, che vi si trovano sono quelle, dell' Aquila Nera, della Gran Brettagna, e l' Hôtel de Paris.

Entrando nel vicolo de' Greci, si trova una casa segnata col num. 4, nel cui ultimo piano è lo studio del barone Vincenzo Camuccini il quale per le sue opere ha meritato a giusto titolo l'onore di essere posto fra i principali pittori del secolo nostro.

Salendo la gradinata sopra descritta della piazza di Spagna, si giunge sulla piazza ornata di un obelisco, il quale perchè è posto innanzi la chiesa della Trinità de' Monti si dice l'

# OBELISCO DELLA TRINITA DE MONTI.

Il pontesice Pio VI, per sempre più decorare questa metropoli, non meno, che per conservare gli antichi monumenti della romana magnisicenza, nell' anno 1789 colla direzione di Giovanni Antinori, sece innalzare questo insigne obelisco, il quale rimaneva negletto per terra, in un lato

della piazza di S. Giovanni in Laterano; fin dal tempo di Clemente XII, che ve lo aveva fatto trasportare colla intenzione di situarlo nella piazza principale di detta basilica · Quest' obelisco, ch'è di granito d'Egitto, con geroglifici, alto palmi 65, senza piedestallo, era anticamente collocato nel circo degli orti di Sallustio, de' quali abbiamo parlato di sopra.

Segue la

## CHIESA DELLA SS. TRINITA DE MONTI.

Ouesta chiesa ebbe tal denominazione dall' essere situata sul monte Pincio, collina che non entra nel numero de sette colli, e che originalmente ebbe il nome di Collis Hortorum, dai giardini di Sallustio, Lucullo, e Domizio che l'occupavano. La chiesa appartiene coll'annesso convento ai religiosi minimi francesi dell'ordine di S. Francesco di Paola. Essa fu fondata da Carlo VIII re di Francia ad istanza dello stesso S. Francesco nel 1494. Sisto V. la consacrò nel 1585, ed il cardinale di Macon, detto il Lorenese l'adornò di pitture . Verso l' anno 1798 fu abbandonata e rimase chiusa fino all' anno 1816 in che venne ristabilità per la munificenza da Luigi XVIII, re di Francia co' disegni dell'architetto Mazois; in seguito è stata successivamente abbellita di quadri per la maggior parte opere di pensionati dell'Accademia di Francia stabilita in Roma

Nella prima cappella a sinistra è il quadro di Gesù Cristo che libera l'indemoniato, opera di Mr. Forestier: le pitture laterali a fresco rappresentanti vari tratti della passione del Redentore sono di Cesare Nebbia. Nella cappella seguente è una graziosa statua in gesso della Vergine assisa : sopra è una copia della Madonna detta della Seggiola: le pitture a fresco laterali, rappresentanti Adamo ed Eva, e la Natività di Gesù Cristo sono di Cesare di Picmonte, quelle della volta sono di Paolo Cedaspe Spagnuolo: ne' pilastri veggonsi un Daniele di Mr. du Pré, ed un Davidde. Il quadro della terza cappella rappresentante la deposizione è una copia della celebre pittura di Daniele da Volterra che oggi conservasi in sagrestia; si crede che questa fosse eseguita da Nicolò Pussino. I freschi sebbene ritoccati sono dello stesso Daniele: il S. Vittore sul pilastro a destra è del lodato Mr. Du Pré. Nella quarta cappella è un bell' Ecce-Homo di Biscara. L'apparizione del Redentore alla Maddalena è il soggetto del quadro nella cappella seguente. La sesta cappella ha un gran quadro di Mr. Thevenin già direttore dell' Accademia di Francia rappresentante S. Luigi IX re di Francia, che depone sull'altare la corona di spine portata da Terra Santa. Gli a fresco dell'

altare della crociata furono dal cardinal Lorenzo Pucci fatti dipingere a Pierin del Vaga il quale vi espresse varie storie della Vergine : l'Assunta però , pure dipinta a fresco, è opera cominciata da Taddeo e sinita da Federico Zuccari, del quale è pure la Coronazione della Vergine sulla porta della sagrestia. Entrando in sagrestia trovasi a destra la celebre pittura della Deposizione di Cristo, opera classica di Daniele da Volterra, alla quale si è per lungo tempo accordato il secondo luogo dopo la Trasfigurazione di Raffaelle : essa ha molto sofferto nel colorito, ma non lascia di avere gran merito pel disegno e per la composizione. L'altar maggiore è stato risarcito secondo quello che esisteva fatto sui disegni di Giovanni Campagne. Segue nel lato opposto una cappelletta dove vedesi un riposo in Egitto di Mr. Schnetz. Le pitture a fresco nella cappella dopo quella di S. Francesco di Paola sono di antore incerto e risentono lo stile antico: esse rappresentano la Risurrezione, l'Assunzione, e la Venuta dello SpiritoSanto : sono però molto danneggiate. Nella cappella seguente che è la quinta a destra di chi entra in chiesa sono pitture a fresco della scuola di Raffaelle, ma molto danneggiate. La Flagellazione nella cappella seguente è opera di Mr. Paillière pensionato, morto di età immatura : i freschi sono di Paris Nogari. Le pitture dell'

antipenultima cappella sono molto rovinate : esse furono fatte sui disegni di Daniele da Volterra dai suoi allievi Michele Alberti, Paolo Rossetti ec. Il quadro che si vede nella cappella seguente rappresentante Gesù Cristo che da le chiavi a S. Pietro è opera di Mr. Ingres. Finalmente nella ultima cappella il quadro ad olio col Battesimo di Gesù Cristo, e le pitture a fresco laterali sono di Battista Naldini.

In fondo dello stradone alberato, che si apre a destra di questa chiesa, è l' in-. gresso al pubblico giardino, costrutto nel pontificato di Pio VII, secondo i disegni dell'architetto Giuseppe Valadier . Merita ivi osservazione l'obelisco egizio trovato già negli orti Variani ed innalzato nel

1822.

A lato di quest' ingresso è il

# PALAZZO DELL'ACCAD. DI FRANCIA.

Questo palazzo insieme colla villa fu fat-. to costruire dal cardinal Giovanni Ricci di Montepulciano, verso l'anno 1550, col disegno d'Annibale Lippi, eccettuata la fac-. ciata riguardante la villa, che credesi architettura del Buonarroti. Quindi avendone fatto acquisto il cardinal Alessandro de' Medici, eletto poi papa col nome di Leone XI, adornò il palazzo, ed ingrandi la villa, la quale benchè sia dentro la città, ha circa un miglio e mezzo di circuito. La sua situazione è deliziosa, men-

tre dominando quasi tutto l'orizzonte, presenta alla vista una galleria di quadri,

di paesi, e di architetture.

Il medesimo palazzo insieme colla villa essendo poi passato in dominio della Francia, vi è stata trasferita l'Accademia delle belle Arti, che da Luigi XIV, nel 1666 fu fondata in Roma. Essa è composta di un Direttore, e di sedici pensionati scelti fra gli studenti, che hanno riportato il premio a Parigi nella pittura, scultura, ed architettura. Trovansi nel palazzo i gessi de' più superbi capi d' opera dell' antica scultura, che sono sparsi nei musei, nelle gallerie di Roma, ed altrove ed una bella collezione di libri risguardanti le belle Artie

Uscendo da questa villa, e traversando il giardino pubblico citato di sopra che dicesi la passeggiata del Pincio, si scende nella piazza e alla porta del Popolo della quale è stato parlato altrove. Appena si esce da questa porta si offre a destra il magnifico ingresso della

## VILLA BORGHESE.

Questa nobilissima villa, detta Borghese dalla famiglia che la costrusse e che la possiede, e Pinciana dal ripiano del Pincio, sul quale principalmente si estende, su fondata nel pontificato di Paolo V. dal card. Scipione Borghese co'disegni di Giovanni Vansanzio detto il Fiammingo. Po-

steriormente venne di molto accresciuta ed arricchita dal principe Marcantonio Borghese sul finire dello scorso secolo, con architettura di Antonio Asprucci, ed ultimamente è stata notabilmente ampliata dal principe attuale Camillo Borghese, che l'ha abbellita di fabbriche per opera dell'architetto Luigi Canina. Alfa prima epoca appartiene la parte orientale: alla seconda il centro: ed alla terza il lembo occidentale, dove è il nuovo magnifico ingresso, presso la porta Flaminia, o del Popolo. Questo è stato foggiato sul modello de'più celebrati propilci della Grecia; e dell'Asia minore, come quelli di Atene, di Eleusi, di Minerva Suniade, e di Minerva Prienese, componendo insieme varie parti di essi; e n'è risultato un ingresso che per la ma-gnificenza e la eleganza del lavoro incanta i riguardanti, attira gli clogii degli ama-tori delle arti antiche, e dà a Roma un monumento compiuto di greco stile. Due belli portici tetrastili d'ordine dorico con due celle attinenti fiancheggiano l'ingresso pe'carri: cancelli di ferro di squisito lavoro lo chiudono: e sugli acroterii de'portici dominano l'aquila ed il drago, emblemi della nobile famiglia, alla quale la villa appartiene. Un ampio viale apresi dirimpetto, che conduce ad una fontana, dove si dirama in due Appena si entra godesi a sinistra il bello spettacolo di un lago di limpide acque fornito da un rivo, che cade di

balza in balza e rende il luogo amenissimo: a sinistra le arcuate antiche sostruzioni del Pincio offrono una veduta seria e classica. Si giunge poscia alla fonte, dove il viale siccome notai dividesi in due : quelto a sinistra conduce ad un arco trionfale fatto sopra il modello degli antichi, e sormontato dalla statua di Settimio Severo fra due schiavi: esso mena alla villa media, lambendo l'antico lago, ornato di un bel tempio tetrastilo di Esculapio con statua antica del nume : quello a destra raggiunge anche esso la villa media traversando un pylone di tempio egizio, dinanzi al quale sorgono due obelischi, che ne geroglifici portano-la data dell'opera, ed il nome del principe Camillo che ha fatto eseguire questi lavori. Questi due monumenti che servono a coprire due ponti, riuniscono la villa nuova a quella del principe Marcantonio, alla quale servono d'ingresso. A piccola distanza a destra di questo pylone è il vecchio ingresso della villa fatto dall'architetto Asprucci sul disegno di quello della Villa Adriana. Presso di esso vedesi pendente l'angolo delle antiche sostruzioni del Pincio, al quale il volgo dà il nome di Muro Torto, e che cra di già così inclinato fino dal tempo di Belisario. Esso è di opera reticolata, ed appartiene all'ultimo periodo della repubblica essendo stato colle vicine sostruzioni edificato da Domizio Acnobarbo per sostenere il ripiano superio-14 \*\*

re de'suoi giardini, detti perciò Horti Domitii. Seguendo il viale del pylone egizio raggiungesi un casino, dove si entra nella villa media, aggiunta, come dissi di sopra dal principe Marcantonio. La via passa quindi sotto l'acquedotto dell'acqua Alessandrina che fornisce le fontane ed i laghi di questa villa, e raggiunge un gran viale. Poco dopo a destra se ne apre un altro ombreggiato da elci, alla cui estremità è un tempietto monoptero già sacro a Diana: a sinistra se ne raggiunge un altro che mena al lago di Esculapio, in fondo a cui il tempio sacro a quel nume, citato di sopra, chiude la veduta. Oltrepassando questo, a destra si apre un Ippodromo. Di fronte un tempio, in Antis rovinato, sacro ad Antonino e Faustina, offre un bellissimo punto di vista: presso di esso è una specie di castello feudale. Ivi il viale volge a destra, e ad una bella fontana detta de'quattro cavalli raggiunge i limiti della villa primitiva, avendo di fronte l'antico ingresso, eretto dal card. Scipione Borghese. Prima di raggiungere questo ingresso apresi a sini-stra un viale che ha di fronte il

### PALAZZO E MUSEO DI VILLA BORGHESE.

Il cardinale Scipione Borghese fece costruire questo palazzo co'disegni del citato Giovanni Vansanzio Fiammingo. In origine la gradinata per ascendervi era a due rampe, ma il principe Marcantonio la ridusse

nello stato attuale co'disegni dell'Asprucci. Questo stesso principe rinnovò la decorazione di tutto l'interno, e vi formò un ricchissimo museo di antiche sculture. Dopo la sua morte per imperiosa necessità de'tempi, questa insigne collezione scomparve per andare ad ornare il Museo di Parigi, dove oggi ancora si ammira. Da quella epoca questo palazzo era rimasto in uno stato lagrimevole, devastato in tutte le parti, e mutilato per le colonne ed altri pezzi di architettura, che essendo di marmi preziosi subirono la sorte degli altri monumenti. La pace ridonata alla Europa avea messo in isperanza il principe Camillo di poter rienperare gli oggetti che violentemente erano stati asportati, mediante la restituzione di ciò che arbitrariamente eragli stato fissato per compenso, ma dopo avere sperimentato vano ogni tentativo, venne nella determinazione di supplire con altri oggetti a quelli perduti, ed in poco più di tre anni ha ristaurato intieramente il palazzo, e vi ha formato una nuova collezione di monumenti, frai qualitali ne sono che per pregio nonsonoinferioria quelli cheivigià si ammirarono. La sua munificenza è stata mirabilmente secondata dal valente architetto Luigi Canina, che ha saputo sostituire ornati a quelli che erano spariti, che fossero di accordo con quelli pochi rimasti, e disporre i monumenti in modoche la collez. apparisse formata di pianta.

Portico. Salendo al portico, questo è lungo 90. palmi, e largo 26. diviso in cin-

que archi grandi frammezzati da pilastri di ordine dorico. Cominciando a sinistra vedesi una statuina di Mercurio assisa, posta sopra-un'ara votiva sacra alla Fortuna Salutare: una statua frammentata di Ercole coronato di pampani: una piccola ara sepolcrale di Pluzia Nice : ed un torso virile panneggiato. Volgendo, dopo l'angolo è un frammento di statua panneggiata di una Musa di buona esceuzione, posta sopra l'ara sepolcrale di un liberto denominato Spendonte : seguono due belle colonne di lumachella di Egitto con capitelli ionici e basi moderno, fra le quali è un gran bassorilievo appartenente a qualche monumento trionfale, di marmo pentelico, con figure maggiori del naturale, il quale quantanque sia molto logoro, e mancante, tuttavia uelle parti che hanno meno sofferto. lascia travvedere la bravura dell'artefice.. Sopra di esso è incassato nel muro un bassorilievo di mediocre lavoro, ma interessante pel soggetto, rappresentante Ajace che trascina pe capelli Cassandra. Ivi dappresso è un bel vaso ansato scolpito a bassori-Mevo: segue un torso di statua togata sopra l'ara sepolerale di Licinia Tiche: ed' una protome di Fauno, riconoscibile alla nebride, sulla quale la ignoranza del ristauratore moderno ha messo una testa di Mercurio. Il terzo lato del portico offre un sarcofago ornato di bassorilievi mediocri frai quali primeggiano due genii con areo e fa-

retra sotto, che reggono il clipeo, sul qua-le dovea porsi la iscrizione : sopra questo sarcofago è la statua di una ninfa giacente: segue un bellissimo torso semicolossale di Apollo in marmo pentelico, in atto di tender l'arco trovato negli anni scorsi presso Frascati: esso è collocato sopra un piedestallo con iscrizione greca di Quinto Giulio Mileto, nativo di Tripoli nell'Asia, ed autore di un labirinto. Passata la porta che introduce nel salone vedesi un altro bel torso colossale di una statua imperatoria sedente, trovata anche essa presso Frascati, la quale è sopra un'ara sepolcrale di Catilia Paulina: si trova quindi un'altro sarcofago analogo a quello indicato di sopra, o pertinente a L. Tullio Milziade, sul quale è un'altra statua di ninfa dormente : e la faccia anteriore di un sarcofago ornata di un bassorilievo ricchissimo di figure, rappresentante un combattimento di Romani contro i barbari del settentrione. Rivolgendo vedesi incassato nel muro un frammento interessantissimo di un bel basserilievo relativo alla origine di Roma: una fgura muliebre assisa priva di braccia e testa posta sopra l'ara sepolcrale di Lucio Valerio Ponziano: e fra due colonne, una di granito del Sempione, l'altra di granitello, con capitelli ionici è un altro pezzo di bassorilievo trionfale pertinente allo stesso monumento di quello indicato di sopra nel lato opposto del portico. Sopra questo

bassorilievo havvene un'altro rappresentante Achille in atto di ricevere gli ambascia-dori che venivano a torgli Briscide: ed un terzo rappresentante Leda col cigno.Fra la colonna e l'angolo è un bel bassorilievo rappresentante la morte di Marsia, sotto al quale è un buon torso di figura giovanile, che poggia sopra l'ara sepolcrale eretta da Charilampe al suo fratello Stazio. Segue nell'ultima parte del portico un torso nudo imperatório: l'ara sepolcrale di Salvio : un frammento bacchico : il plinto di travertino ornato di un bassorilievo antichissimo romano, rappresentante una figura togata preceduta da tre littori, e stante presso la immagine della Concordia: l'ara sepolcrale di C. Giulio Epitincano: quella di L. Vallio: un torso di statua imperiale coronata: un curioso bassorilievo rappresentante una donna spaventata dalla apparizione di un cinghiale assalito da due cacciatori: alcuni frammenti di statue colossali: il monumento sepolcrale di C. Giulio Secolare: quello greco di C. Emilio Avidio: ed un torso giovanile di Apollo posto sopra il piedestallo di Flavia Variane. Nella parte superiore questo portico è ornato di busti retti da mensole. Entrasi per esso. nel magnifico

Satone. Questa sala ha 90 palmi di lunghezza, 60 di larghezza, e 76 di altezza. La volta fu dipinta a fresco da Mariano Rossi Siciliano, il quale in una superficie di 11,000 palmi quadrati rappresentò l'impresa di M. Furio Camillo che liberò Roma dal giogo che le voleva imporre Brenno. Gli ornati delle pareti sono di Rosati, meno le figure degli animali che furono dipinte da Peter: i camei in rilievo sono stati fatti dagli scultori, Pacetti nella parete della porta : Monti in quella del lato sinistro, meno i due ovali che sono di Laboureur: Carradori in quella opposta alla porta: e Salimei in quella del lato destro. I bassorilievi circolari sopra le porte le fenestre, e le edicole sono opera di Pacetti, Carradori, Laboureur, e Righi. Sopra le porte e sopra le fenestre sono stati disposti i busti moderni de'dodici Cesari, con teste di marmo bianco, e panneggiamenti di belli marmi antichi colorati. Otto colonne di granito del Sempione, di ordine ionico, due a ciascuna delle porte principali, e due a ciascuna delle edicole laterali, sopra piedestalli impellicciati di quella rara breccia che suol chiamarsi seme santo, sostengono putti di rilievo, e gli emblemi della illustre casa Borghese, opera dello scultore Penna. A sinistra della porta d'ingresso è una statua di Diana, alla quale il ristauratore ha dato la testa di una donna romana incognita, e gli attributi di Lucina: segue una bella testa antica di Vespasiano di marmo pentelico inscrita in un busto moderno di portasanta: una bellissima testa colossale d'Iside col fior di loto posta sopra un piede-

stallo nel quale è incassato un ornato antico: entro la edicola è un Fauno dansante maggiore del naturale che poggia sopra un piedestallo, nel quale è incastrato un antico bassorilievo bacchico: di là dalla edicola fa simmetria colla testa d'Iside quella colossale di Diana che è di squisito lavoro ed ha le orecchie forate, indizio delle inaures, o orecchini che portava: vedesi quindi una testa ritoccata di Tiberio inscrita entro un busto moderno di bianco e nero: una statua antica di Giove con aquila ai piedi ristaurata per un Domiziano, che però non è somigliante: essa è sopra un'ara sepolcrale: una statua di Meleagro in riposo, di buon lavoro: una statua togata di Caligola a cui serve di piedestallo una Bellissima: ara sepolcrale di Flavia Aucte Dafne. Sopra la porta della Galleria è un bassorilievo bacchico, e sopra di esso in alto rilievo è una figura a cavallo in atto di precipitarsi, ristaurato per un Curzio, e parte di un monumento più grande. Segue la statua ben panneggiata di una sacerdotes-sa posta sopra un'ara quadrilatera sepolcrale, sopra cui si legge un epitassio metri-co greco, molto interessante di una celelire cantatrice di soprannome Musa. Vedesi poscia un Fauno in atto di suonare i crotali: una statua togata di buon lavoro, sopra un'ara quadrata rappresentante un sagrificio a Minerva: una testa di porfido di Vespasiano inscrita in un busto di alabastro fiorito: una bellissima testa di Adriano colossale, ammirabile per il·lavoro e per la conservazione: nel piedestallo è incassato un bassorilievo antico rappresentante una Nereide entro un'encarpio : entro la cdicola è una statua di Bacco coronato di edera: nel cui piedestallo è incastrato un bassorilievo rappresentante un sagrificio a Bacco: dopo la edicola ammirasi la testa colossale di Antonino, sorprendente pel lavoro e per la perfetta conservazione: havvi poscia una testa di Adriano di bigio morato: e finalmente una bella statua di Diana.

Per la porta a destra presso la testa di

Adriano entrasi nella

I. Sala detta della Cerere. Questa sala trae nome dal monumento principale che contiene: essa è ornata di pilastri seanalati di ordine composito molto bizzarro, e di belli stucchi , eseguiti sopra modelli antichi dal Pacetti e dal Penna. La volta ornata di varii compartimenti grotteschi dipinti dal Marchetti da luogo a cinque storie colorite dal Deangelis e rappresentanti soggetti mitologici . In mezzo a questa sala è un vaso ansato di marmo pentelico, ornato di bassorilievi e di foglie di edera e posto sopra un piede triangolare di candelabro di antichissimo lavoro, ornato del-le figure di Mercurio, Venere, e Bacco. A destra e sinistra del vaso sono due tazze di porfido portate da due rocchi di granito. Intorno alla sala cominciando a sinistra della porta d'ingresso sono: un bellissimo erme greco di Apollo in mar-mo pentelico: una statua di Urania di elegante lavoro posta sopra un'ara rotonda ornata di bassorilievi bacchici: una statua di Cerere di marmo pentelico, di grandezza naturale e di squisito lavoro, la quale può riguardarsi come la più bella di questa dea che ci rimanga, e come una delle opere più insigni dell' arte, già esistente a Villa Mondragone : accanto a questa è una Venere discinta in atto di l'asciarsi cadere il peplo e disciogliersi la tunica per bagnarsi, lavoro de' buoni tempi, posta sopra un'ara rotonda bacchica. Segue il bellissimo erme greco di Mercurio : la bella protome tunicata e togata di un Genio, forse quello che nelle medaglie ha il nome di Genius Populi Romani, come può trarsi dalle due picciole cornucopie: un mediocre bassorilievo rappresentante un filosofo, seguito da una vecchia portante un bacino con frutta: e sopra entro una nicchia è un bel ritratto di Alcibiade maggiore del naturale : una bella statua di Leda : nell'altro un bassorilievo rappresentante cinque delle muse avanti ad un portico: entro nicchie i busti di Diadumeniano e di Giulia Pia : segue il ratto di Cassandra espresso in bassorilievo: un buon busto di Caracalla giovanetto: un bel erme di Bacco barbato di gre-

co scalpello: una statua muliebre incognita posta sopra una bell'ara rotonda sacra a Giove: un'altra statua muliebre incognita, velata: una statua di Polinnia ristaurata per una Flora, posta sopra un'ara rotonda sulla quale è espresso un sacrificio: un altro erme di Bacco barbato : il famoso bassorilievo della educazione di Telefo, lavoro squisito de' tempi di Adriano che direbbesi un cammeo, trovatonel 1760 nella tenuta di Torre Nuova:una testa di Settimio Severo: due busti incogniti: un candelabro ornato di foglie : una Venere con Amore: un bassorilievo rappresentante Apollo con quattro muse : Amore a caval-. lo, ed un' aquila con dardo nella, destra: una, testa ed un busto incognito; ed in fine il busto di Galba. Entrasi quindi alla,

II. Sala detta di Ercole perchè particolarmente ornata di soggetti relativi a quell'eroe. Anche essa è riccamente adornata di cammei che dividono le fascie dipinte nei compartimenti delle pareti, opera di Tommaso Righi. La volta su di-pinta dal Caccianiga che vi rappresentò la caduta di Fetonte. In mezzo è un' Amazzone che ha atterrato Ercole e Teseo: poggia sopra un piedestallo moderno nel quale sono stati incastrati bassorilievi; antichi . Cominciando a sinistra della porta della sala della Cerere è una testa di Antonino Pio di marmo tenario in un busto di marmo bianco : segue entro nicchia. una bella statua di Ercole atteggiato come:

îl Farnesiano: sotto di essa è un gran sarcofago ornato di bassorilievi di buon la-voro che rappresentano cinque arcate entro cui sono espresse cinque delle forze di Ercole, cioè la morte del leone nemeo: la uccisione della idra: il cinghiale di Eri-manto: la cerva co' piè di bronzo: e l'e stinfalidi saettate. L'eroe è sempre rappresentato imberbe. Sotto è erpressa una caccia. Il coperchio ha negli angoli due grandi maschere ed in mezzo una com-posizione ricca di molte figure che rappresenta l'arrivo delle Amazzoni in soccorso di Troja. Segue una testa colessale di Ercole coperto della pelle leonina, portata dall'ara sepolcrale di Lucio Giulio Eutichiano. In alto entro una nicchia è un busto muliebre incognito : quindi vedesi un bel vaso ansato di marmo frigio sopra una colonnetta o cippo dello stesso marmo: entro la nicchia è un busto di Faustina seniore: segue un erme di Silvano: e quindi un sarcofago sul quate sono effigiati Tritoni e Nereidi : sotto il sarcofago ammirasi un bel pezzo di ornato di architettura: sopra è un bassorilievo già appartenente al coperchio di un' altro sarcofago rappresentante le tre divinità capitoline fra i Dioscuri, il Sole e la Luna. Entro la nicchia è un'altro Ercole effigiato come quello di Glicone. Segue un erme di Fauno al quale il ristauratore ha dato la clava in luogo del pedum: dentro la nicchia è il busto di Sabina: e quindi è un' altro vase di pavonazzetto simile al precedente: un busto di Giunone diademato e velato entro una nicchia: una testa colossale barbata di Pertinace, sopra l'ara sepolcrale di Claudio Felice: e dentro la nicchia è un' altra statua di Ercole coronato di edera che colla destra tiene la clava e colla sinistra portava i pomi delle Esperidi. Il sarcofago che è sotto è per grandezza, lavoro, e soggetto de' bassirilievi analo-go all'altro citato di sopra, rappresentando altre cinque forze di quell' eroc che quì è sempre barbato : cioè la vittoria sul toro di Maratone: quella sopra Gerione: sopra l'Amazzone: sopra Echidna, e sopra Nesso il Centauro. Sotto è espressa una caccia. Sul coperchio alla estremità sono due grandi maschere, fralle quali sono effigiate molte figure di divinità, in mezzo a cui è Giove assiso con asta nella sinistra e globo sotto il piè sinistro, presso a lui stanno Ebe e Ganimede: sembra che ivi sia stata effigiata Tetide tolta al padre Nereo per essere data in matrimonio a Peleo. Entro una nicchia è un busto di Alessandro di buon lavoro : segue un puttino sopra un rocchio di granito rosso e nella nicchia un busto muliebre incognito. Sopra un piedestallo con iscrizione di Tito Aurelio Trisone è una buona statua di Venere : sopra un'ara quadrilatera sacra ad Apollo e Diana co' simboli del corvo, del

cervo, della lira, e del cane è una statuina di Diana succinta: e sopra un piedestallo che porta il nome di M. Ulpio Eliade è una Statua di Apollo colla lira. Ultimo monumento di questa sala è una statuina assisa di Anacreonte coronato di pampani con grappolo nella destra, tazza nella sinistra, posta sopra un rocchio di granito rosso. La sala seguente è la

III. Sala detta dell'Apollo e Dafne pel celebre gruppo di Bermini rappresentante questo soggette. Questa sala ha meno sofferto delle altre nella sua decorazione primitiva ed in essa sono stati raccolti monumenti insigni della moderna scultura. Essa è ornata di sedici pilastri, e di quattro belle colonne di granito rosso di Egitto che sorgono sopra un basamento dello stesso marmo, cd hanno capitelli di bizzarra composizione . Due bei quadri rappresentanti paesi ornano la parete fralle fenestre e quella incontro:nel primo l'inglese Moore volle rappresentare la celebre valle di Tempe nella Tessaglia colla metamorfosi di Dafne: nell'altro il Labruzzi rappresentò Dafne ed Apollo in mezzo a deliziosa campagna. A destra e sinistra del gruppo di Enea sono inseriti due quadri rappresentanti animali opera insigne di Peter per la veri-tà e la forza de colori. La volta ha in mezzo un quadro ad olio dell'Angelettiche vi rappresentò Apollo e Dafue: il riparto è opera di Marchetti. Il pavimento di que-

sta sala è di belli marmi. In mezzo ad essa primeggia il celebre gruppo dell' Apollo e Dafue di grandezza naturale, opera come accennossi di Bernini: sc giustamente si critica come manierato, e mancante di verità, si ammira nulladimeno pel meccanismo del lavoro. Un bel piedestallo lo sostiene di stile analogo al monumento, e con iscrizioni allusive al soggetto, una è opera di Maffeo Barberini, che poscia divenuto pontefice assunse il nome di Urbano VIII. l'altra è tratta dalle metamorfosi di Ovidio . A sinistra dalla sala di Ercole è una figurina moderna di bigio morato panneggiata di bianco, che tiene un cane ed accarezza un fanciullo, opera del secolo XVII. Questa figura è stata situata sopra il piede di un antico candelabro adrianco simile per soggetto e lavoro a quello ancora esistente nella chiesa di s. Agnese fuori delle mura . Nella nicchia è il gruppo moderno anche esso celebre rappresentente Enea che porta Anchise e i Penati ed è seguito da Ascanio col fuoco sacro: è questione fralli scultori, se sia del Bernini, o piuttosto del suo padre Pietro. A destra e sinistra di questo gruppo sono un cervo ed una capra di picciola dimensione: moderna è questa, antico l'altro. Dinanzi al gruppo di Enca è il simulacro del sonno effigiato in un putto dormiente di nero antico, opera dell' Algardi : suoi attributi sono i papaveri ed il ghiro . Se-

gue un bel putto in marmo pentelico, e antico, che tiene colla sinistra una piccola anatra e preme colla destra un' anatra grande. Anche questo poggia sopra un piede di candelabro identico con quello indicato di sopra. Il bel vaso ansato che segue ornato di bassorilievo allusivo all'inverno è opera di Massimiliano Labourcur del quale pure sono gli altri tre che orna-no la sala con bassorilievi allusivi alle altre stagioni. I due putti che scherzano colla capra credonsi lavoro del secolo XVI-Dirimpetto all'Enea è collocata la statua di Daviddein atto di lanciare la fionda contro Golia, opera encomiata di Bernini : la espressione è vera, ma triviale. Dinanzi ad essa è un bel gruppo moderno di tre putti di marmo bianco dormienti sopra una tavola di nero antico opera del secolo XVII. Dopo questo si ammira un bel busto antico di marmo pentelico rappresentante Lucilla di dimensione molto superiore al naturale, e posto sopra un rocchio di granito rosso: e quindi si vede un leone moderno di alabastro.

Traversando un gabinetto, che oltre una bella tavola di granito, sulla quale è una tazza di alabastro, contiene due busti di M. Aurelio giovane e di Sabina

moglie di Adriano; entrasi nella

Galleria. Questa magnificasala parallela ed eguale in lunghezza al salone è ornata intorno da 10 pilastri di giallo antico

con capitelli compositi dorati : in mezzo a ciascun pilastro è inserito un cammeo esagono di marmo statuario sopra fondo azzurro di mosaico: in alto sono undici bassorilievi de' più insigni scultori di quel tempo Carradori, Laboureur, Penna, Righi, Pacetti, e Salimbeni, i quali eseguirono pure i cammei indicati di sopra secondo i disegni del pittore Conca. Le porte, le pareti, ed il pavimento sono di bel-li marmi: gli arabeschi della volta sono del Marchetti, e la Galatea fu dipinta dal De Angelis. Sulle quattro porte laterali sono bassorilievi allusivi alle stagioni : quello che è sulla porta che introduce nella sala dal gabinetto sovraccitato allude all' autunno. I monumenti che ornano questa galleria sono collocati, altri in sei nicchie, altri sopra rocchi di colonne di cipollino e di granito. Quelli entro le nicchie sono una Musa, a cui è stata data dal ristauratore la maschera comica : una Diana succinta: un Bacco: un' altra Diana succinta: un'altro Bacco: e una Tetide stolata e con peplo la cui testa però è moderna. Quelli disposti sopra rocchi sono, una statuina di Telesforo: un Bacco: un Faunetto: una piccola Venere: un Paride: una Ninfa: un Ercole fanciullo: un' altro Telesforo: una Baccante: un altro Faunetto: un terzo Telesforo: un Achille: una sacerdotessa isiaca: una Venere seminuda: una Venere nuda: il ritratto inco-Tom. I. 15

gnito di un giovane sotto le forme di Ercole: un eroe clamidato: una statuina virile palliata incognita : una Pallade : ed un Fanno. Formano pure raro ornamento a questa sala quattro tavolini di marmo bianco e nero, sopra i quali sono pure oggetti di scultura.

Si passa guindi nel

Gabinetto dell' Ermafrodito. Questo trae nome dalla celebre statua di marmo pario rinvennta presso la chiesa della Vittoria nel pontificato di Paolo V. Il pavimento è ornato di un antico mosaico a riquadri frammischiati a graziosi meandri: nel centro è un quadro rappresentante una barca pescareccia con due pescatori, rinvenuto presso a Castello Arcione sulla via Tiburtina. Marchetti dipinse la nicchia finta incontro all' Ermafrodito, e gli ornati della volta meno i cinque quadri ad olio che sono del Buonvicini. Ultikins è l'autore de'paesi che sono sopra le porte. I putti sono opera dello scultore Pacetti. A sinistra è una statua muliebre incognita alla quale il ristauratore senza motivo diede una maschera comica : entro la edicola è un bel Bacco fra due amorini, uno che scherza con un uccello è l'altro dolente colla gamba sinistra incatenata. Segue una statua virile incognita: e quindi avanti ad una specie di edicola sostenuta da due colonne di porfido rosso è la celebre statua testè indicata dell' Ermafrodito, che quantunque abbia perduto l'epidermide, essendo stata corrosa dalla terra, conserva ancora una gran parte delle sue bellezze per la verità della composizione e pel disegno. Presso di questa sono due vasi, uno di alabastro e l'altro di breccia corallina: veggonsi poscia le due belle copie, del fanciullo del Campidoglio, e della Venere accovacchiata del Vaticano, una bella testa di Tiberio, due bellissime teste rinvenute a Tuscolo, ed un ricchissimo tavolino di opera fiorentina intarsiato di rare pietre e

preziose, sul quale è un piccolo gruppoantico rappresentante Venere e Marte. Da:

questo gabinetto entrasi nella

IV. Sala detta dell' Apollo per una rara statua di quel nume. Magnifica e rara decorazione le fanno sedici pilastri, e quattro colonne massiccie di breccia corallina alte 16 palmi con basamenti di broccatello di Spagna. La pittura della volta rappresentante il concilio degli dei è di Lorenzo Pecheux: i bassorilievi rappresentanti la danza pirrica de Coribanti è di Pacetti : ed i paesi sono dell' illustre pittore francese Thiers. In mezzo a questa sala è un gran caudelabro di marmo lunense ornato di maschere, arabeschi, animali, fogliami ec. A sinistra della porta del gabinetto dell'Ermafrodito è una statua di Pallade: sopra una magnifica tavola di bel granito rosso orientale è una bella tazza di rosso anticoatre manichi fra due vasi di marmo tena-

15. \*

rio o nero antico con anse a testa di aquila, ed un vaso di alabastro con anse formate da delfini. Vien poi la rara statua di Apollo col grifo nella destra, e presso il tripode, di stile greco antico, e di marmo pentelico, molto importante per la storia delle arti. Presso le fenestre rivolte a settentrione sono due magnifici vasi di nero antico a cui servono di anse serpenti. Segue una testa colossale di Lucilla sopra un cocchio di cipollino: un ritratto di Paolo V. a bassorilievo di bronzo: una figura muliebre giacente già coperchio di sarcofago e con papaveri nella mano destra : tre figure ad altorilievo ritratti romani incogniti: un busto di Pallade sopra rocchio. di cipollino: la statua di una niufa seminuda portante una tazza, simile a quella del Museo Vaticano: e sopra una tavola di granito rosso simile a quella di già indicata è un bel bassorilievo del Fiammingo rappresentante una bambocciata: i putti sono di nero antico ed il fondo di lapislazzulo. Vedesi poscia una bella Leda superiore alla Capitolina per lavoro e perconservazione: una buona statua muliebre velata incognita : una statua giacente virile togata, sopra un sarcofago, sul quale sono espressi Tritoni e Nereidi: ed un Esculapio con Telesforo. Entrasi poscianella

V. Sala soprannomata egizia per la sua decorazione, analoga agli oggetti che fudestinata a contenere. Ricchissima è la decorazione di questa sala : quattro pilastri di bel granito rosso orientale adornano ciascuno dei lati: le porte che introducono nel salone sono ornate ciascuna di due colonne di nero antico: le edicole sono anche esse sostenute da colonne di granito: le pitture sono del Conca. In mezzo è un bel gruppo di un Fauno a cavallo ad un delfine : a sinistra è un vaso di alabastro orientale sopra un cippo di granito: segue una bella statua d'Iside entro la edicola: un raro vaso di alabastro a rosa: edun bellissimo erme di Bacco coronato di edera: la testa è di bronzo, e l'erme è di alabastro: compie questo primo lato una tazza ovale di granito sostenuto da un rocchio della stessa pietra e dai marmorarii distinto col nome di granito della colonna. Vedesi quindi sopra un piedestallo di nero una sfinge di basalte, e dentro la edicola una statua di Cerere, panneggiata di marmo bigio : di là dalla quale è un'altra sfinge come la precedente. Il terzo lato offre dopo una tazza ovale sopra rocchio di granito in tutto simile a quella indicata di sopra, la moderna statua di una zingara panneggiata di marmo bigioe bianco, e nel resto di bronzo, lavorodel secolo XVIII. una statua muliebre incognita di stile greco antico entro la edicola, fra due altri belli vasi di alabastro. L'ultimo lato presenta in mezzo un bellissimo vaso di ofite, unico per la rarità

della pietra, per la eleganza delle forme e pel lavoro, fra due vasi di porfido, e due di alabastro. Sul pavimento è incastrato un mosaico rappresentante il Foedus.

degli antichi Itali. Segue la

VI. Sala detta di Bacco per un gruppo di stile greco antico, che rappresenta questo nume insieme con Proserpina, monumento rarissimo dell'antica teogonia. Sulle porte, che dividono la parete di questa sala dall'antecedente sono due bassorilievi scolpiti dal Righi. La volta fu dipinta dal Conca, o gli ornati dal Marchetti. In mezzo è un candelabro formato da tre figure muliebri aggruppate, ed ornato di maschere sileniche e di foglie: poggia sopra un' ara della Vittoria . A sinistra della porta della sala egizia è una: Cerere di buon lavoro, velata e diademata : segue un Mercurio assiso:, e con pallio: il piedestallo, è ornato di un bassorilievo antico rappresentante due Genii che reggono, un encarpio, e sopra di questo un Tritone che porta uno scudo . Nella parete è un bassorilievo che rappresenta le muse Polinnia, Talia, Melpomene, Euterpe, edi Erato coi loro attributi. Vedesi quindi un bel Fauno suonante i crotali : un busto muliebre incognito : un Fauno copia di quello di Prassitele di buona esecuzione e ben conservato: Plutone assiso col Cerbero a' piedi. In alto è un bassorilievo bacchico. Segue una sta-

tua con testa moderna o ritoccata di Antonino Pio: un satiro che suona la zampogna posto sopra il monumento sepolcrale di C. Giulio Metrodoro : un frammento di bassorilievo rappresentante la morte di Adone : un busto preteso di Seneca: una statua muliebre giovanile incognita: un Filosofo assiso: le muse Clio, Urania, Erato, e Tersicore in bassorilievo: un ritratto di donna romana incognita ristaurata per Talia: la testa di Scipione Affricano: una statua muliebre, ritratto sotto le forme di una Musa, alla quale il ristauratore ha dato per attributo la patera: il raro gruppo di Libero e Libera, o Bacco e Proserpina che dà nome alla sala : la bella statua di Polinuia : ed un busto muliebre incognito sotto le forme di Venere . Nella parete è un bassorilievo che rappresenta due Tritoni cavalcati da Nereidi e da Amorini che portano una conchiglia sorretta da un'altro Amorino entro cui è Venere con Amore, e la face.

Il secondo piano del palazzo è nobilmente adornato: vi si ammirano cammini di ametista, rosso antico, porfido ec: belle pitture fralle quali meritano singolare menzione il ritratto di Paolo V. del Caravaggio: i quadri di Peter rappresentanti animali : e quelle eseguite da Gavino Hamilton : la statua di Paride e quella di Elena di Agostino Penna : e quattro bassorilievi di giallo sopra fondo di porfido del Pacetti. Da questo piano si gode una magnifica veduta de' contorni di Roma.

Uscendo dalla villa Borghese per la porta meridionale che è presso il palazzo te-

stè descritto vedesi a destra la

#### PORTA PINCIANA .

Questa porta oggi chiusa perchè riguardata come men necessaria di altre ebbe nome dal monte Pincio, sul quale è situata. Edificata in origine da Onorio fu rifabbricata da Belisario, che le diede il suo nome, ma che presto perdette per riacquistare il primiero che aucora conserva. Il volgo pretende che ivi quel capitano caduto in disgrazia di Giustiniano, divenuto cieco e miserabile stesse a domandare la elemosina; ma da lungo tempo il Muratori con prove positive dimostrò la favola di questa tradizione.

Seguendo l'andamento delle mura a destra poco prima di giungere al Muro Torto del quale è stata fatta menzione a suo luogo è a destra la villa Olgiati, dove rimangono pitture a fresco, ma molto danneggiate di Raffaelle rappresentanti sagrifizii, nozze ec. Passando dinanzi al Muro Torto, ed al vecchio ingresso della villa Borghese si costeggiano le sostruzioni degli Orti Domizj, e quindi raggiungesi la porta Flaminia, dove porremo termine alla quarta giornata ed al primo volume.

GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01023 7572



